

•

3.1.2.

# LAUDI SPIRITUALI

D E L

# BIANCO DA SIENA

1442

### POVERO GESUATO DEL SECOLO XIV

Cochec Inchito

LUCCA

DALLA TIPOGRAFIA DI G. GHISTI





### A SUA ECCELLENZA

### IL COMMENDATORE FRANCESCO DE ROSSI

Questo libro per ogni titolo dova efsere seritto in nome vostro, mandandosi a stampa. Voi cortesemente la concedeste, ma vietandomi dire tutte altre regioni che io avae di offerievelo, ne acconnerò due che la vostra modestia non potrà contradire Il codice, onde in gran parte vengono facori la prima volta quoste laudi del Diance da Sana, i del lel numer' uno di tanti altri che voi da parecchi anni venit accogliendo nella vostra ovamai preziosistima bibliotea. Al questa che già era du se una regione du vestituivoi il vostre, si aggiunse l'altra dell'avvimi non solamente lasciato in Icoma esaminare a piacimento il codice, ma concedito inoltre di portarlo con me, affine che in patria io potissi fuere su di espo gli opportuni studi e a mio bell'ugio trascrevelo.

Péel riconsignarvelo a lavoro compito, vi didico l'edizione, pregandori di riccerrla con quella benignità che ascreste verso di me se di persona io mi prefferifsi, come ora faccio con tutto l'affitto.

Dell' Eccellenza Vostra

Lucca 14 Settembre 1851

Devolissimo Servo e Amico

TELESFORO BINI

## PREFAZIONE

-white it distan-

La Religione de Poveri Gesuati, o sia perchè nata in mezzo a un popolo naturalmente inclinato alla poesia e nel miglior secolo della lingua, o perchè congregazione di poveri laici cho senza obbligazioni di studi e d'uffizi sacerdotali, presi d'amore di Dio, andavano cantando del nome di Gesù, onde pensano alcuni derivasse loro quello di Gesuati, certa cosa è che tra la metà del secolo XIV in cui principiò e l'altra del secolo susseguente pogtò il vanto sulle altre Religioni di una non interrotta serie di rimatori spirituali dal suo fondatore Giovanni Colombini fino a Feo Belcari, che narrò della vita di lui e de'suoi, primi discepoli. Nè io dico per questo cho le laudi spirituali che essi cantavano fossero tutte di loro composizione: crederei anzi di non andar lungi dal vero asserendo, che nei loro principi usassero delle altrui rime e massimamente di quelle di fra Jacopone da Todi, come Feo Belcari nella morte di Antonio Bembo veneziano avvenuta in Pistoia racconta (Vita di alcuni servi ec. Cap. XVI), che stando cioè in prossimità di morire, per adempire il suo desiderio di finire fra eanti di quelle lodi divine con cui avea cominciato la spirituale carriera, due de' fratelli assistenti cominciarono a cantare.

> Amor di caritade Perchè m' hai sì ferito? Il cuor tutto ho partito, E ardo per amore.

Che è il principio appunto del cantico XVI di fra Jacopone da Todi nel libro sesto. Ma se si valsero in principio di poesie di altrui fattura, e continuarono anche di poi a giovarsene, non ne viene per questo che non cominciassero a fare da se. Basta prendere in mano il libro delle Laude fatte e composte da più persone spirituali senza nota di luogo nè di stampatore, o l'altro che pubblicò poi il Bonardo in Bologna, e di cui il Gamba sotto nome di Feo Belcari, e si vedranno le quante rime dei Gesuati così in genere come in individuo, del Beato Giovanni Colombini fondatore (il quale fino dai primi momenti con uno de'suoi nella piazza del campo di Siena cantava la divota laude che incomincia Diletto Jesù Cristo chi ben t' ama che come sua leggesi appunto nella ediz, del Bonardo f. 19 tergo), del Padre fra Pietro Maria da Ferrara, del Beato Antonio da Siena, del Bembo che io credo Antonio da Venezia, di Feo Belcari e di più altri. Uno di questi fu il Bianco da Siena citato nella quinta impressione oramai avviata del vocabolario della Crusca a faccia 28 della Tavola delle abbreviature con queste parole - Laudi di Bianco dall' Ancolina che fu uno de' Gesuati. Si trovano tra le Laudi di Feo Belcari, stampate a petizione di Ser Piero Pacini da Pescia, in 4.º, senz' altra indicazione di luogo e d'anno. Il numero apposto all'esempio indica quello delle pagine, che per comodità abbiamo segnate a mano in un esemplare di nostra Accademia .. Di questo scrittore di Laudi spirituali che ora fu detto Bianco da Siena, Bianco dall' Anciolina, e ora il Beato Bianco da Firenze povero gesuato, o fors' anche Bartolommeo Bianco scuz' altro, esporrò prima quel poco che di lui lasciò scritto Feo Belcari così nella vita del Beato Giovanni Colombini come in quella di alcuni suoi primi discepoli: toccherò poi delle sue Laudi che infino a qui si conoscevano a stampa; e finalmente del prezioso codice, onde noi trascrivemmo questa bella raccolta di Laudi che in massima parte si giacevano inedite.

E parlando prima di tutto della vita di lui, io diceva del poco lasciatoti scritto da Feo Belcari, perché il Morigi il quale nel suo Paradiso dei Gessati mostrò di trattarue più estessmente, nón ne fece in sostanza che una parafrasi. - In questo tempo (quando cioè il B. Giovanni colla sua compagnia andava per incontrare Papa Urbano che vcuiva d'Avignone a Viterbo colla corte, che è quanto dire fral maggio e giugno del 1367) era in Siena uno giovinetto, - nominato Biance di Santi, il quale era dell'Anciolina di Vald'arno · di sopra del contado di Fiorenza; ma perchè da picciolo fau-· ciullo si era all'arte della lana di continuo in Siena esercitato, · fu di poi sempro chiamato il Bianco da Siena. Costui molte volte · avea pregato il Beato Giovanni che lo ricevesse nella sua com-- paguia; ma l'uomo di Dio Giovanni, vedendolo bellissimo e de- licato garzone, e dubitando che non potesse sostenere l'asprezza · della loro vita, nol volca ricevere. Ora sentendo il Bianco che il - fervente Giovanni colla maggior parte della sua brigata si par-· tivano da Siena, per andare a Viterbo, uscì prestissimamente del-- la città innanzi a loro; e a uno albergo dilungi da Siena tre · miglia, si pose ad aspettarli, e co' suoi propri danari fece appa-- recchiar molte vivande. E quando l'ottimo Giovanni colla sua · povera compagnia per la strada passava, il Bianco si fece loro · incontra, e affettuosamente con tanta umiltà lo pregò che essi, · per satisfare al suo caritativo desiderio, si posero quivi a man-· giare. Ed essendo i detti poveri colle predette vivande alquanto confortati, il Bianco pose le ginocchia in terra, e con massimo · desiderio supplicò il Beato Giovanni e gli altri poverelli che per amore di Gesù Cristo nella loro compagnia lo ricevessino. Per · la qual cosa il dolcissimo Giovanni, veduto il suo sauto e ferino · desiderio, e il grando onore che egli per carità avea loro fatto, · accettò il detto Bianco nella súa congregazione: ed egli di quindi - partendosi, insieme con loro si mise in cammino -. Abbiamo dunque il tempo in cui il Bianco eutrò nella congre-

Abbiamo dunque il tempo in cui il Bianco eutrò nella congregazione dei poveri Gesuati, cioè fral maggio e giugno del 1367; il luogo di nascita l'Anciolina nel Vald'arno di sopra, e la condizione di lui, che era di bello e delicato garzone applicatosi all'arte, allora ricchissima, della lana iu Sicna da piccolo fanciullo. Per la qual cosa non crediamo che egli fosse povero ne idioda. Non povero per l'esercizio di un arte lucrosa, non idiota perche gli esercenti dell'arte solvano essere d'ingegno svegliato e assai letterati. Tenendo ora dietro al Bianco in compagnia de' Gesuati, noi sappiamo che pervennero poi a Viterbo cantando laude con gran festaz: indi a Corneto incontro al Papa con rami d'olivo in ma e ghirlande similmente d'olivo in capo ad alfe voci gridando · Landato sia Cristo, e viva il Santo Padre · . E qui lasciando del rivestigli di bianco che foce il Papa a Toscasuella, dei sospetti sulla

lor condizione nati e sventati a Viterbo, dirò che in ritornarsene a Siena si ammalò il B. Giovanni a Bolsena, e portato ad Acquapendente, a dì 26 del mese di luglio dell' anno suddetto facendo suo testamento, ebbe fra gli altri quattro de' suoi religiosi per testimono il Bianco di Santi da Siena. Dopo di ciò non trovai più menzione di lui nella vita del Santo, neppure all'esequie celebrategli in Siena, forse perchè mandato già d'ora con altri ad aprir qualche casa in alcuna terra. E infatti parlando il Belcari nella Vita di alcuni servi di Gesù Cristo di ser Benedetto da Città di castello ivi già convertito dal B. Giovanni, e posto da lui per padre e rettor delle anime, o sia de' Gesuati, continua così: • In que-· sto luogo medesimo venne ad abitare un giovane, il quale avea - nome Bianco dall'Anciolina. Questo pensò nel suo principio darsi « tutto a Dio; e così abbandonò ogni esercizio corporale, e diessi « tutto a' santi pensieri, o a piangere i suoi peccati, e la passione - di Cristo, e a riconoscere i benefizi di Dio; c con molta solleci-· tudino si esercitava in questi esercizi spirituali, per più tempi; · entrando nel campo della battaglia a combattere co'sensi suoi · o con le demonia, e col mondo ». Detto poi cho Dio in contracambio lo dilettava di consolazioni spirituali, pone ad esempio quel che gli avvenne nella quaresima dello Spirito Santo, cho egli insieme con Nanni da Terranuova prese a fare in una solitudine. « Una · volta tra le altro il Bianco tornava cantando una laude, la quale - avea fatta allora, la qualo comincia così: L' anima desiderosa · d'amar solamente Dio; e quel che segue . Questa Lande che non fu mai stampata ch' io sappia, è la cinquantesima del nostro codice, ed è tutta spirante amore di Dio e desiderio del paradiso; ondo non fa maraviglia quel che narra il Belcari cioè che « ye-- nendo in questo modo cantando, gittava uno splendore grandis-· simo e lucidissimo per la faccia che pareva una cosa di para-- diso, in tanto che quando Nanni il vide, ebbe grande spavento, · dubitando che non fosse qualche inganno delle demonia ». Detto poi che uno per nome Antonio si rendesse gesuato sotto il suo magistero e avesse cura di lui, e fra le altre cose quando il Bianco udendo in chiesa alcuna notabile sentenza del divino officio cadeva in terra per lo sopraggaudio, il suo figliuolo prendesselo sulle spalle e portasselo a casa, seguita a dire così · adunque bene pos-

· siamo intendere l'altezza della sua perfezione per questi senti-· menti e per le sure scritture, le quali di ciò rendono testimo-· nianza, composte e ordinate di grande e mirabile sentimento di · Dio: e come avea dissipati e atterrati i vizi, ed acquistate le · sante virtit, e pervenuto allo stato della contemplazione · . E finalmente narrato di un giovane di montagna che udendo la fama dell'uomo di Dio venne a lui e lo pregò ricevesselo per suo figliuolo spirituale; con quali esperimenti lo provasse, e come il giovane passasse poi all'altra vita; soggiunge che il Bianco » ve-· dendosi essere disciolto dalla cura e magistero spirituale prese per - partito di visitare i luoghi de' suoi padri e fratelli . Venne prima ad uno castello il qualo si chiama Anghiari, e qui delle dure parole di lui a Messer Maggio da Pietramala signore del luogo; indi a S. Maria della Sambuca, dove stette alquanti giorni e dove dicesi che dopo l'orazione, incominciò a leggere la mistica teologia (non dicesi se in volgare o in latino, ma certo che chi in chiesa intendeva le sentenze dell'uflizio divino, non avea bisogno di leggerla in quel volgare che ne avea ordinato per uso de'suoi il Colombini e di cui nella vita del Santo cap. XII); e da S. Maria della Sambuca andato a visitare altri luoghi, percenne alla città di Venezia, e quivi (concluiude il Belcari senza indizio di tempo) passò di questa vita. Il Morigi per verità nel Paradiso dei Gesuati soggiunge che il Bianco morisse a Venezia il 1442 e fosse sepolto alla Carità di fuori dal campanile: ma non so d'onde togliesse questa notizia. Ora parendomi che in questa guisa il Bianco avrebbe vivuto in religione anni più che settantacinque, (onde supponendo che entratovi di 25 sarebbe morto centenario, mentre dicevasi delicato garzone esercitato nell'arte della lana), volli scriverne al chiarissimo Sig. Cav. Emanuele Cicogna, pregandolo della iscrizione sepolcrale, sì per illustrazione maggiore della vita del Bianco, e sì per avere un riscontro della asserzion del Morigi. Ma non potei togliermi il dubbio, conciossiachè rispondevami prontamente di non sapere d'onde il Morigia abbia tratto che mori del 1442 e fu sepolto alla Carità, giacchè nè nelle iscrizioni di S. Maria della Carità che tengo, nè nelle annotazioni che ne ho copiose a penna, di ciò si fa menzione. Inoltre non veggo come un gesuato morendo a Venezia venisse sepolto fuori del suo convento. Il qual convento di

Gesnati, agginagerò io sull'antorità di Flaminio Corner, era già cominciato il 1392, e del 1\$134 il Veseovo castellano avea conceduto loro sepoltura propria nell'oratorio di S. Agnese. Onde io peuso che si per l'età troppo grande, e sì per l'indicazione di un luogo di sepoltura starioro ai Gesnati, sia più tosto da c'edere che il Bianco in Venezia passasse da questa all'altra vita molti anni innanzi, o certo, se sepolto alla Carità, prima del 1\$34 in cui ebbero sepoltura loro propria.

Veduto quel poco che ci riuscì di pescare intorno alla vita di lui, facciamoci ora alle opere sue che si conoscano a stampa, dappoichè ricordiamo Feo Belcari aver detto, che dell'altezza della sua perfezione potevamo intendere per le sue scritture.....composte e ordinate di grande e mirabile sentimento di Dio. Ma invano ti affaticheresti sfogliando bibliografie, con intendimento di ritrovare aleun libro che portasse scritto in fronte Laudi spirituali del Bianco da Siena povero Gesuato. Le poche landi di lui che si conoscono a stampa furono sparse qua e là in altre raccolte, e specialmente in quelle che vengono sotto nome di Feo Belcari, per lo più pubblicate verso la fine del secolo XV. Onde potè credersi che il Bianco fosse come il Beleari uno scrittore del secolo XV, mentre in verità componeva laudi fino dal secolo XIV, o sia dal 1367 in cui entrò nella religione dei Gesuati; là dove il Beleari benchè assai vecchio, si sa che mori il 1484, vale a dire più d'un secolo dopo l'ingresso in religione del Bianco da Siena. Il Gamba che nella sua quarta edizione della Serie dei testi di lingua, Necreò minutamente di esse raccolte, ne registrò cinque edizioni, sotto i numeri 105, 106, 107, 108 e 109. Quella sotto numero 105 Firenze, Francesco Buonaccorsi 1485 in 4.º, e che io non ho mai veduta, al dire del le Gamba ha laudi di Feo Belcari in numero più copioso di quelle d'ogni altro autore. Franceschino d'Albizzo è l'altro pio poeta che ne compose non poche, e così pure il Bianco Ingesuato; ma quante di lui ne contenga questa edizione non dice, nè io potrei accertare: dirò che se poche, in confronto di taute che ne avea composte il Bianco, se ne leggono nelle susseguenti edizioni che si dicono con aggiunte, tante meno dovrebbero essere in questa. Venendo in fatti a quella sotto numero 107 a Petitione di Piero Pacini da Pescia, ehe è la citata dagli Accademiei nella quinta

impressione, quante sono le Laudi ivi attribuite al Bianco da Siena? Se accuratamente me ne scrisse, come ho ragione di credere il gentilissimo Sig. Pietro Bigazzi commesso dell'accademia sono nove, cinque col nome del Bianco, e quattro credute di lui perchè vengono senza nota d'autore dopo le sue. La prima è quella che comincia Grande allegrezza mi circonda'l core ec. che manca nel nostro codice. La seconda comincia Sposo diletto dell' anima mia ec. che è la 38.ma del nostro codice ed ha quindici strofe. La terza comincia L'amore a me venendo ec. che manca nel codice. La quarta comincia Laudiam l'alto Signore cc. che è la 77.ma del nostro codice. La quinta comincia Amor Jesu dolcissimo ec. che è la 41.ma del nostro codice. La sesta senza nota d'autore comincia Ama Jesu anima innamorata, ed è certamente del Bianco, imperciocchè in altrettante strofe leggesi nel nostro codice, ed è la 45.m3. La settima pur senza nota d'autore comincia O donna gloriosa ec. ed è la 28.ma del nostro codice in altrettante strofe. L'ottava parimente comincia lo non so che mi faccia ec. in sei strofe ed è la 78.m3 del nostro codice. E finalmente la nona comincia Nata è quella stelta ec. ed è anch' essa del Bianco da poichè la leggiamo al n.º 27del nostro codice in altrettante strofe.

Non quistionando ora se questa edizione preferita dalla Crusca sia molto scorretta come asserisce il Cionacci, o non altrimenti al dire del Gamba, osserveremo non potersi passare a quest' ultimo la generale proposizione che per copia dei componimenti sia da valutarsi superiormente ad ogni altra si anteriore come posteriore; imperocchè se ciò può esser vero quanto a quelli di Feo Belcari, non è vero quanto a quelli massimamente del Bianco. Infatti l'edizione di Bologna di Pellegrino Bonardo senza nota d'anno in quarto, che il Gamba registrò al n.º 108, favoritami per riscontro dall'egregio Sig. Puccianti amatore di queste e di altre simili rarità, contiene quindici Laudi col nome del Bianco e sono 1.ª Con desia vo' cercando ec. 85.ma del nostro codice. 2.a Come dinanzi a Cristo fuggirai ec. che manca in detto codice. 3.ª Discendi amor santo ec. 35.ma del codice. 4.ª Ecco il nostro Signore cc. 5.ª Guidami tu, quidami tu ec. 6.ª Gesù diletto d' ogni vero amante ec. 7.ª In nulla si vuol por la sua speranza ec. 8.ª Laudate il sommo Dio ec 9.ª Laudato sia Dio cc. 10.º Lo mio Signor ch' è nuto di novello cc.

11.º Quando fi desterai anima stolta cc. 12.º Questa sposa diletta cc. 13.º Stefano pien d'amore cc. 14.º Sempre li sia in diletto cc. 1 c 15.º Venite pastori a veder Gesù ch' è noto cc. le quali tutte non leggonsi nel nostro codice.

Ma non è maraviglia di questa edizione, che sebbene senza nota d'anno, nondimeno e per la numerazion delle pagine in numeri arabi, e per alcune laudi, fra gli altri riscontri, di Fra Paolo Morigia che scriveva istorie il 1569, apparisce chiaramente del secolo XVI. Quello elie fa maraviglia si è l'altra edizione dello stesso secolo XV in 4.º senza alcuna nota, che il Gamba avea registrato al numero 106 avanti di quella di cui si sono serviti gli Accademici della Crusca, la quale contiene molte più laudi del Bianco fra gli altri. Noi possiamo parlare di questa bellissima e assai rara edizione al dire del Gamba, perchè posseduta già da Giacomo Lucchesini si conserva ora in questa Libreria di Lucea, e corrisponde perfettamente colle indicazioni del Gamba, che egli giudica fatta in Firenze verso la fine del secolo XV. Sono notabili queste parole che leggonsi sotto l'intaglio in legno in fine del titolo nel frontespizio, cioè che oltre a quelle laudi che già per lo tempo passato furono impresse, s' è fatta ora in questa nuova impressione un' aggiunta di più d'altrettante. Colle quali parole se si volesse intendere ancora l'edizione di Piero Pacini da Pescia preferita dalla Crusca, non so. Certa cosa è che la nostra sopra di questa ha un'aggiunta di laudi del Bianco di più d'altrettante; mentre ne contiene ventuna col nome espresso del Bianco e quattro altre senza nome di autore, ma che ora dal nostro codice si rileva esser del Bianco. Eccone i capoversi: 1.ª Destati o pereatore ec. senza nome 81.mª del nostro codice con assai varianti. Nel catalogo dei Testi a nenna della Biblioteca di Siena, che fece il De Angelis, a pag. 184 trovai notata una laude che comincia con eguale strofa attribuita al Beato Jacopone da Todi; ma sì perchè fra le opere del Beato a stampa non leggesi questa laude, e sì ancora perchè differiscono nella fine, erederei che il Bianco potesse avare imitato come fece altra volta. ma non affatto copiato. 2.ª Sempre ti sie in diletto ec. 3.ª Grande allegrezza ec. ambedue mancanti nel eodice. 4.ª O sposo diletto dell' anima mia ee che è la 38.ma del codice con dieci strofe di più. 5.ª L' amore a me venendo ec. che manca nel codice. 6.ª In su quell' alto monte cc. nella stampa non si dice di chi sia; ma nell' ediziono del Bonardo dicesi del B. Giovanni Colombini; e di fatto leggesi nel nostro codico n.º 90, per la sposizione interlineare che ne foce il Bianco. 7.ª Con desio vo' cereando ec. che è l'85.ma del nostro codice con una strofa di più. 8.ª O dolee amor Gesù quando sarò ec. senza nome d'autore, ma conoscesi ora del Bianco loggendosi nel nostro codice laude di n.º 11. 9.ª Se per diletto tu cereando vai cc. como sopra n.º 15; e questa laudo con poche mutazioni leggesi fra quello del B. Jacopone da Todi Libro 2. Cantico 27. 10.2 Laudiam l'alto Signore ec. p.º 77. 11.2 Amor Gesia doleissimo beato cc. n.º 41. 12.º Ama Gesù anima innamorata ec. n.º 45. 13.º O donna gloriosa ec. Gloria onore e laude ec. che manca nel codice, 14.3 Benedetta sia l'ora cc. che è la 29.ma comincianto come l'altra O donna gloriosa ec. 15.2 La bontà increata ec. che è la 30.ma cominciando come sopra, 16.ª O amor ehe fatto m' hai ec. che è la 23.ma del codice. 17.ª Udite che m' avien per Cristo amare ec. che è la 17.mª del codice. 18.ª lo non so che mi faccia ec. cho è la 78.ma. 19.ª Nata è quella stella ec. che è la 25.ma 20.ª Ragguarda anima mia ec. che è la 32.mª. 21.ª A te Dio Padre, a te Dio Figliuolo ec. che è la 19.m2. 22.2 O Padre nostro che ne' cieli stai ec. che è la 48.ma. 23.ª Resuscita Signor l'anima mia ec. 24.ª Amor per mie peecato ec. ambedue mancano nel codice. 25.ª Altissima del ciel porta felice cc. che è la 58.m2 e 26.º Ave Jerusa- 69 lem vision di pace ec. che è la 60.ma del codice.

Lasciando ora delle Laudi inedito di Feo Belcari pubblicate in Parma dal. Carnignani il 1836 in 8., che non ne contengono alcune del Bianco, resta che per compimento di questa indagine delle laudi di lui cho in lino ad ora si conoseevano a stampa, io dica come sotto numero 109 o per occasione di detta edizione accennasse il Gamba, che il ch. Paolo Zanotto nel Poligrafo di Verona Tomo V. 1835 pubblicasse due Laudi di Bianeo dall' Anoclina confrontandole su moni codici e su la vecchia stampa di Bologna sopraecitata. Non avendo il Poligrafo di Verona pregai il ch. mio collega il Cav. Perzida Bibliotecario di Parma che mi scrivesso almeno i caporario di quelle duo laudi, che sono Affetto mio vanne con dizio, bellissina laude in ottave 66 in forma di dialogo tra l'affetto, l'anima e Dio, cho io creduva sicuramente incidita, ed è la sedicesima del no-

stro codice. E l'altra comincia Udite che m'actien per Criato amare ec. che vedemmo già pubblicata; o dai capoversi che me ne
serisse il ch. Pezzana rilevo, che in questa ristampa del Poligrafo
mancano da settanta strofette. Ed ecco le poche laudi del Bianeo
da Siena che in fino ad ora si conoscevano a stampa, cioè un venti
all'incirca col nome certo di lui fra la diverse edizioni, e quattro
o cinque altre senza nome d'autore, che conosciamo ora esser di
lui in grazia del codice che ci ha servito per questa edizione, e di
cui è tempo oramai di parlare.

Essendo io in Roma la passata quaresima, e avuto comodo e libertà di ammirare ed esaminare la preziosissima collezione di libri a stampa del secolo decimo quinto, di edizioni aldine, di testi di lingua, e di rarissimi codici manoscritti d'ogni maniera, che il mio ch. amico il Commendatore Francesco de Rossi vien raccogliendo qua e là da molti anni con grande intelligenza e amore, e senza risparmio; mi cadde sott' occhio un codicetto col titolo iscritto di fuori Bianco da Siena Laude spirituali Cod. Cart. sec. XIV. Parendomi di non aver mai visto libro a stampa con questo titolo, se non alcuna laude qua e là in raccolta; e piacendomi assai quelle, benchè rozze, schiettissime poesie del tempo e piene di fiore di lingua, stesi la mano sopra di quello; o apertolo e sfogliatolo diligentemente, eccone la descrizione; un codice cartaceo in foggia di ottavo di 168 fogli numerati più tardi con quattro fogli in pergamena sul principio del codice, due dei quali contengono l'indice delle laudi, con numero arabo in rosso del foglio in cui si legge la laude, e con queste parole in cima parimente in rosso « Questa si è la tavola di questo sequente libro ». Il terzo foglio è in principio del libro e il quarto in mezzo al primo quinferno, il qual terzo foglio fu messo senz' altro per la miniatura della iniziale N, dentro la quale a piè di un colle con sopra un Cristo crocifisso vedesi un gcsuato in orazione, che dovrebbe essere l'autore stesso, con veste e cappuccio bianco e mantello o sopravveste bigia. Sopra la miniatura sì legge in rosso . Queste laude di questo libro sono di quelle che fece el Bianco da Siena povero gesuato « come in rosso o in rosso e turchino sono tutte le iniziali delle novantadue laudi, secondo l'uso del tempo e specialmente della prima metà del secolo decimo quinto, in cui giudicherebbesi scritto. Quanto poi giustamente si dica che

le Laudi di questo libro sieno di quelle che fece il Bianco da Sirna, che è quanto dire aleune di quelle, non tutte, già lo vederamo
per le sei o sette nelle citate raccolte, che mancano nel nostro codice. Ma se queste laudi nou sono tutte quelle che fece il Bianco,
possiamo essere oramai sicuri che le novantadue (salvo quella per
avventura di n.º 9 che apparisce una libera imitazione della 40.º
del libro 4 del B. Jacopone) non sieno d'altri che di lni, sì perci.
l'unica laude - In su quell' atto monte ec. che è la 90.ºº del codice, nell'edizione del Bonardo attribuita al Colombini, noi vediamo ivi non per altro trascritta che per la sposizione che ne fece
il Bianco; e sì ancora perchè dalle poche già pubblicate col nome
del Bianco, o senza nome di autore in dette raccolte che si tute le trevano ancora in questo codice, possiamo argomentare di tutte le latre-

Ricordandoci ora e della sua conversione e delle scritture di lui, che al dire del Belcari esprimono come avesse dissipati e atterrati i vizi ed acquistate le sante virtù e pervenuto allo stato della contemplazione, non che del libro della mistica teologia che avea per mano; e scorrendo poi tutte le novantadue laudi, salvo i sette salmi penitenziali di cui parleremo di poi, vedremo essere quasi tutte disposte per ordine appunto di uno, che dal fango del vizio via via rilevandesi giunga alla cima della contemplazione e della santità più perfetta. Sono infatti le prime laudi calde esortazioni ai peccatori che si convertano: vengono poi laudi esprimenti la contentezza di un'anima tornata a Dio: indi il bel dialogo fra l'affetto, l'anima e Dio; poscia laudi di un'anima piena e soprappiena d'amore di Dio; segue il libro latino, che io credo della mistica teologia, periodo per periodo voltato in poesia: e per non andare nell'infinito, la laude Are Jerusalem vision di pace che è uno struggimento di desiderio della patria del ciclo, e altre o per feste, o per misteri, o per sante sue protettrici, fra le quali S. Lucia e S. Caterina vergine e martire.

A cli ini domandase, în che tempo îo creda composte le laudi, risponderei, che le poiteuziali di certo sul principio della sua conversione, vale a dire circa l'anno 1367; onde si debbono avere come cose del trecento: la laude 72, benché si dica nel titolo alla Beata Caterina da Siena, appàrisce mandata ad essa nel suo vivente, cioè qualetté tempo prima del 1390; e la laude de Jerusa-

tem trium di pare, di cetto dopo la morto del Bealo Giovanni; imperciocchè spera di rivederlo in paradiso redrai da Siena el Beato Gioranni str. 47, ma non dopo quella della sua Beata Caterina, da poichè se nolla str. 50 dice vedrai anorra Santa Caterina, non dicendola da Siena, e mettendola con Agata Cecilia e Agnese mostra di parlare della martire, cui avea già initiolato una laude. Ora in queste laudi, e massimamente in quella mandata alla Beata Catrrina da Siena nel suo vivente, comparendo unon tanto perfetto che non dubitasse di chiamarla suora mia, di ammonirla spiritualmente, e di seriverlo str. 14 Guarda che la tentazione Del profetio sermone Non ti metta in suo prigione (vedi armonia dei sentinoti del Bianco Lande 80 str. 7), non sarebbe incredibile che tutto lo altre laudi fossero parimento scritte nei primi anni della sua conversione, o però o tutto o quasi tutte dal 1387 al 1390.

Quanto ai salmi penitenziali in terza rima, che si leggono tra la laude 65 e 72, dubitai un momento non fossero per avventura quelli che si attribuiscono a Dante Alighieri purc in terza rima. Ma a un breve riscontro mi accorsì che gli uni differivano grandemento dagli altri. Mi ricordai allora dell' Uffizio della B. V. tradotto in terza rima nel buon secolo, che il ch. Francesco Massi scrittoro della Vaticana e professor sostituto d'eloquenza nell'Archiginnasio romano, tracva da un altro codice dello stesso Commendatore de Rossi, e recato a migliore lezione pubblicava in Roma per la Tipografia delle Bello Arti il 1845. Aperto il libro a pag. 166. dove cominciano i sette salmi penitenziali, e collazionandoli diligentemente con quelli del Bianco, dovetti presto convincermi per giudizio ancora di altri, che salvo qualche piccola variante di codici o di amanuensi, e i versi creduti recare a migliore lezione dall'editoro e segnati per conseguenza con due virgolette, i salmi penitenziali del codice e dell'uffizio della B. V. in terza rima sono di una mano, valo a dire del Bianco da Siena. E se i salmi penitenziali dell'uffizio sicno quelli stessi del Bianco, come può riscontrare chi voglia, ne verrebbo la scoperta dell'autore di quell'uffizio della B. Vergine in terza rima, imperciocchè apparendo tutto coi salmi penitenziali di uno stile e di una mano, non sarebbo cosa improbabile che il Bianco da Siena ne sia il volgarizzatore, per uso dei suoi religiosi che in parte erano idioti, come quasi quasi ne

iudovinava il Massi nella sua prefazione, e come il Belcari nella vita del Bianco toccata di sopra, ci dà appiglio di argomentare. E in caso che la mai induzione venisso riconosciuta per giusta, sarebbe a desiderare che altri ripigliasse in mano quel codico dell'uffizio e lo ripubblicasse senva troppo ammodernario; perchè a dir vero i versi o le tezzine credute ridurre a migliore leziono quanto ai salmi penitenziali, perdono troppo al paragone dell'originale o genuino dettato del nostro codice. Pongasi ad esempio, fra le più altre tezrine ch'i olascio, la settima del quinto salmo:

Simile al pellicano anima sciocca :

Io son fatta stando in solitudine,

E come nottola che 'l sol non tocca -

la quale nei due ultimi versi fu ammodernata cosi:

 Simile a pellicano anima sciocea lo mi son fatto per consuetudine, È quale augello che sole non tocca ...

Converrebbe ora elie io dicessi della lingua, della dottrina e della poesia di queste laudi. Ma quanto a bellezze di lingua, basti dire che è tutto fiore del tempo; e cho lasciando da parte le voci e i modi, i quali si leggono negli ultimi vocabolarii, no notai solamente un duecento, e ne darò in fine un repertorio che io sottopongo ai compilatori della quinta impressiono del Vocabolario della Crusea, Quanto a perfezione di spirito e a proprictà e aggiustatezza di espressioni, non lessi parola che non regga in teologia. E finalmente quanto a poesia, dirò che discorre in ogni metro; e ora con franchezza e forza di espressioni, come nelle laudi ai peceatori che si convertano; ora eon doleezza e soavità di maniere, come ad esempio nella laude 13 sulla natività del Signore; ora con proprietà e rigore di scienza nella parafrasi della mistica teologia n.º 36, e finalmente eoll'estro e coll'ardimento di un impazzato, come egli si diee, d'amore di Dio, in più o diverse suo laudi. Valgano fra le altro ad esempio la laude 22 strofa 8 e 9 dove dice:

Per amor vo' impazzando Con desiderio acceso: Per amor vo' gridando, Si forte ne son preso; Da poi ch'i'son compreso Si meno gran tempesta, Sudando vo' di testa, Si m'abonda 'l fervore.

Si m'abonda 'l diletto, Lo cor mi si distrugge: En Jesu benodetto L'affetto si mi fugge: Allor l'anima sugge La doleczza divina, Diventa Serafina Per ardente calore cc.

e la laude 64, dove parlando appunto di questi suoi trasporti d'amore di Dio, dice in due sestine:

> Pochi son quelli a cui non rineresca La mia conversazion per tanti grida; Però non lassa amor ched o'non mesca Tant'abbondanza che par che m'uccida: Tutto m'introno per le grandi strida, Si mi si dà che par che mi disfaccia.

> Or ecco adunque uom condizionato
> Che pochi son che mi voglino appresso;
> Ma io ho più volte ciò desiderato,
> Più e più volte pregato n'ho esso,
> Che esso m'abbia intanto abisso messo
> Che non si trovi rullo a cu' io piaccia.

Avvertirò conchiudendo che fuori di alcuni pochi mutamenti di lettere in fatto d'ortografia come ad esempio dell'et in e o in ed

innanzi, ad altra vocale, di ejptă în cittă, di dileto în dileto, della t î în z e della x în s dove oceorreva, mi guardai bene da qualsiasi altro arbitrio; onde îo trascrivea fedelmente dal eodice tutto ciò che sapeva di dialetto e di modo speciale del Bianco, come mie cotunta, suo ria, suo clemezia ce, galde per gaude per rispondenza di rima, diciare, aggio, faraggio, eccetera; e dove non mi pareva di aver bene inteso il senso dello parole poneva la lezione del codice colla nota (séc), lasciando che altri le interpertasso.

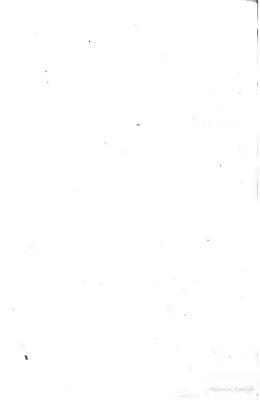

## QUESTA SI È LA TAVOLA DI QUESTO SEGUENTE LIBRO

|                                                  | :        |
|--------------------------------------------------|----------|
|                                                  | +        |
| Amor Jesu dolce el mio Salvatore                 | IX.      |
|                                                  | XVI.     |
| A te Dio padre a te Dio figliuolo                | XIX.     |
| Altissima del cielo imperadrice                  | XXIV. ,  |
| Assunta è Muria - In ciel gaudenti ec            | XXVII. 💯 |
| Amor Jesu dolcissimo beato - Fammi ec            | XLI.     |
| Ama Jesu anima innamorata                        | XLV.     |
| Alfa ed o principio mezzo e fine                 | XLVI.    |
| Ave Maria di grazia fontana - Ave ec             | XLIX.    |
| Altissima regina gloriosa - Madre ec             | LVIII.   |
| Altissima del ciel porta felice - Viva ec        | LIX.     |
| Ave Jerusalem vision di pace - Ave ec            | LX.      |
| Chi vuol venire a vera libertà                   | LXXX.    |
| Con desio vo' cercando                           | LXXXV.   |
| Credo in unum Deum - Patrem ec                   | LXXXVII. |
| Polcissimo Jesu quando                           | VII.     |
| Distruggesi el mio cuore                         | XXII.3   |
| Discendi amor santo                              | XXXV.    |
| Destat' anima mia - Con umil ec                  | XXXVII.  |
| Diletto amor Jesu mio gran disio                 | LXIII.   |
| Destati peccatore - Che tanto se' ec             | LXXXI.   |
| El dilettoso segreto venia                       | LI. 🎎    |
| Ferito m' ha l'amore - Di saetta di fuoco ec     | XX. X    |
| Fa di me che ti piace - Fa di me che ti ec       | XXXIX.   |
| Gesù toccami 'l cuore - Col tuo Spirito Santo ec | XIV.     |
| Gesù Cristo amoroso Ralluminami 'l ec            | LXXIX. W |
| D 21 2 1 77 1                                    |          |

| — 22 —                                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| I salmi penitenziali in rima                     | LXV. e segq. |
| lo non so che mi faccia - L'amor ec              | LXXVIII.     |
| In vita eterna gli angioli e santi               | LXXXVI.      |
| Vica de In su quell'alto monte - E la fontana ec |              |
| L'anima mia da Cristo s' è smarrita              | VIII.        |
| Laude laude laude                                | XXXI.        |
| I aude gloria ed onore - Al. padre ec            | XXXVI.       |
| I.' amor m' ha si legato - Ched i' non ec        | XLIV.        |
| L' anima desiderosa — D' amar ec                 | L. A         |
| Iuce increata o luce divina                      | LII          |
| t' anima mia dal divin amore                     | LIV. A       |
| L'orazione si è un levamento                     | LXII.        |
| L'amor m'ha preso - E non so ec                  | LXIV.        |
| Laudiam l'alto Signore - Ne'ec                   | LXXVII.      |
| L'amor m' ha dato uno splendor lucente           |              |
| L'anima mia di te setisce amore                  |              |
| Misericordia dolcissimo Dio                      | LXXXII.      |
| Martire gloriosa - Virgo umile ec                | LXXXIX.      |
| Non potrai fuggire — O peccator ec               | I.           |
| Nata è quella stella                             | XXV.         |
| O dolei amor Jesu quando sarò                    | XI.          |
| O infinit' amore - Che 'n te m' hai ec           | XII.         |
| Ottima tenebria                                  | XVIII.       |
| () amor che fatto n' hai                         | XXIII.       |
| () donna gloriosa - Madre del ec                 | XXVIII.      |
| () douna gloriosa — Madre del ec                 | XXIX.        |
| O donna gloriosa - Madre del cc                  | XXX.         |
| Or si rallegri ogni fin amadore                  | XXXIV.       |
| () luce che produci ogni splendore               | XL.          |
| O Padre nostro che ne' cieli stai                | XLVIII.      |
| O Jesu amoroso - L'anima mia ec                  | LIII.        |
| Ogni anima che vuol sentir d'amore               | LV.          |
| () Siquor mio che m' ami - Dammi ec              | LVII.        |
| Or ti guturda suora mia - Che non ec             | LXXII.       |
| Or t'apparecchia Cristo — A volermi ec           |              |
| O per amore accesa serafina (Di S. Caterina)     | LXXXXI.      |
| O fruttuosa Lina domo dei (Di S Orsolina)        |              |
| ,                                                |              |

|   | - 23 -                                       |    |  |           |
|---|----------------------------------------------|----|--|-----------|
|   | Poiche 'n giuoco e 'n diletto                |    |  | п.        |
|   | Perehè non vi pentete - O peccutori ec       |    |  | III.      |
|   | Pregovi per amore - Di quel che ec           |    |  | IV.       |
|   | Partito se' da me per mio difetto            |    |  | V. 📜      |
|   | Per sua benignità                            |    |  |           |
|   | Pregar vi voglio angelica natura             |    |  | XLVII.    |
|   | Per carità ti vo' pregare                    |    |  |           |
|   | Ragquarda anima mia — L' eterno ec           |    |  | XXXII.    |
|   | Se Cristo ti diletta anima netta             |    |  | X.        |
| _ | Se per diletto tu cercando vai               |    |  | XV.       |
|   | Sposo diletto dell' anima mia                |    |  |           |
|   | Si m' arde 't cor la croce - Ched i' non ec. |    |  | XLII.     |
|   | Sopr' ogni vertù passa                       |    |  |           |
|   | Si come el cervio le fonti disia             |    |  | LXI.      |
|   | Tornat' è per suo grazia el dolce sposo .    |    |  |           |
|   | Tal unico ho trovato - Che mi dà ec          |    |  | XXI.      |
|   | Fe Deum laudamus te nostro Signore           |    |  | LXXXVIII. |
|   | Udite che m' avvien per Cristo amare         | ٠. |  | XVII.     |
|   | Vergine benedetta - Madre ec                 |    |  | XXVI.     |
|   | Un' anima eletta si destava                  |    |  |           |
|   | Vergine gloriosa - Sospirando ec             |    |  |           |
|   | Vergine Santa sposa dell' Agnello (S. Lucia) |    |  |           |
|   | , , ,                                        |    |  |           |
|   |                                              |    |  |           |



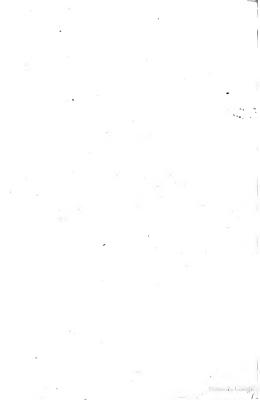



Queste laude di questo libro sono di quelle che fece el Bianco da Siena povero gesuato.

Non potrai fuggire,
 peccator, la sentenzia di Dio,
 Se dal peccato rio
Cou totto 'i cuore non ti vorrai partire

2. Fuggir non potrai, o peccatore, La divina sentenzia, So del peccato tu non esci fuure Con vera penitenzia; Non vera penitenzia; Che per fuggire la possi scampare, Ma si per ritornare A colni cha per te volse merire.

Se tu vno ritornare umiliato Al tao signore Dio Confessandoti d'ogoi tao peccato, Sarà verso te pio:
Poscis eon gran disio
Umilemente fa sodisfazione
Con diliberazione
Di voler sempre al signer ubidire.

4. Ubidir vi conviene, o peccateri, E suo' comandamenti, Se volete sampar quo'gran delori logl' inferna' tormenti. Del perché siete lenti Perdendo 'I tempo ch' è cotanto caro! Saravi poi amaro Quando 'I gindrio vedrete venire. 5. quando vedrete venir la sentenzio Della morte crudele, Allor sarà la vostra concienziu Più austra che fele: Aver potte i' mele Della divina grazia e non volete E indarati sete; Ma Dio sta di sopra per punire.

6. Puniti sarete dalla giustizia,
A la qual non s'apella,
Divutta quanta la vostra malizia,
Gente da Dio ribella;
Sempre Dio vi martella
L'uscio del coore, e niente gli aprite;
Ma pene infinite
Date saranoa a voi dono 'I finire.

7. Dopo la fine sarete mandati Nell'eterno suplizio, Voi pecestor nel mal far ostinati: Per diritto giudizio Del vostro mulficio, Tormentati sarete sempre mai Cen infiniti guai, De' qua' giu mai non petrele nscire.

, 8. Guai a voi ricchi, dice el Salvatore, Ch' or vi ceneslate! Guai a voi ch' avete indorato 'l core Ch' or vi sollazzate! Saranvi po' legate Le mani e piedi e messi ne' termenti, Dov' è stridor di deuti E pianto 'l qual nou può giama' finire.

- Gusi a va'tutti ch' abitata in terra, Cacè nell' avarizie!
  Gusi e ve'tutti amator di guerra
  Ch' obiate giustizia!
  Della vostra malizia
  Tosto da Die ne sarete pagati,
  Po'chè siete ostineti
  pi veler sengre a Dio disubidire.
- 10. Di fuori andata leggiadri vestiti, Modi virtù speglisti: Corporelmente andate puliti, Dentro siete imbrattati Di si brutti peccati Che vi verpoguiste di confessargli; Ma con diletto fargli Senza vergognia ciascun vuol corrire.
- 41. La divina giustizia si a'apressa: Giusti è a molta gente, Ma del mal far per voi non si cesse, O gente discredente Nel peccato fetente Siceomo porci ciascon a'imbratta: O prava genti matta, O non penatet voi già mai merire?
- 42. La coscienzia dentro si v'accusa, Che vostra vita è rea: Aver nen potreta nulla scusa » Dicendo i'nel sapea. Peggio che gento ebrea El cristian popol oggi è diventato: Ciascun sarà pagate Siccome nerita scoza mentire.
- 13. Mentir nou può le divina acrittura Cha questo manifesta: So ciò credesso vestra mente dara, Chinereste la testa All'eterna macsio Di Dio eterno nostre creatore, Goo contrizion di cance Vi peoteresti del vestro follire.
- 44. O rinegati e pessimi cristiani Che fede non evete! Insieme vi trattate come cani: Tutti Inpi parete: Cisscun la maggior sete Come divorar possa 1 ano vicino: Cisscun par sarracine, Che veritode non volcte ndire!

- 43. Non per ch'en voi ci sin speranza, Ne carità niente:
  Ahandonato avete agni leanza,
  O gente sconoscente:
  Fetti'è la votra mente
  Per gli peccati tanto tenebrosu;
  Anima dolorosa,
  Tosto a'apressa 'l dolente partire.
- 46. Tosto s'epressa I partir doloroso, Anime ciech' e grume, El corpo vostre si vanaglorioso Diventria letame: A'vermia torn' feme, E vo' sarric a lo 'nferan pertate, Da' dimon tormentate Sarete sempre del vostro fallire.
- 47. Del vontro fallo anrete punite, Ma di ciò non pensate: Nel letto del peccato vi dermite E non vi riavegliate; Si sicte adormentate Che per parole ono vi riacutite: Agli angioli putite Si, che da voi pli fate fuggire:
- 48. Gli angioli che per grazie vi son dati Per gli peccaii tanto scelerati Cho spessamente fate; Le demonie chimate Per vostro sinto che vi son nemici: Negli eterni supplici Di portar l'anime hanne disire.
- 49. Dels ritornate a Die, er che potete, Che per grazia v' aspelta; Se non tornato per certo credete Che ne farà vendetta: Aninue con gran fretta A la cenfession toste cerrite, Umili e centrite Prima che vonga l'era del merire.
- 20. Prina che venga l'ora della morte Tornism a penitenza, Fançendo e lagrimanda molso forte Della nostra fallenza: Tornismo ed uluidienza Del nostro creatore eterno Dio E del son figliand pio Che passion voltes patire.

21. Preghismo Cristo nostro Salvatore the per noi preghi 'l Padre; Preghismo ancora con gran fervore La gloriosa madro Con quell' altre leggiadre Vergine sande con tatta la corte, the nostr'oper torte Perdonata ci sieno al dipartire. Peo groiisa. Amen.

H,

### ---

- Poiché 'a giuoco e 'n diletto Vo' solazzate, lo 'nferno v' aspetta: La divina vendetta Ricevereto per vostro difetto.
- 2. Tosto di voi si farà ginstizio, t'rudel gente perversa; De la vostra grandissima malizia t lae contra Dio sì versa; vostra momorria spersa Sarà del libro dell'eternal vita; vostr'anima spartito Sempre sarze dal divin conspetto.
- Nel fuoco eterno vostro anime rie Saranno giudieste, Poich'a odar non volete per lo vie Che Cristo ha consendate: Animo sventurate, Voi non pensate la sentenzia dura
  Che si darà futura
- 4. Dal gindice superno nella fine Sarete giudicate. Voi col percato non ponesti fine, Ma pur lo segnitate. Di morir non peasate, Perchò sete nella mente accessi, E. dal dimon guidati, Perchò dati vi sieto al mando 'nfetto.

Dal giudice superno beoedetto.

3. Perché dati vi siste al cicco mondo, la ceriti seguite: Il pecesto carnol vi tir' al fondo, Depo del qual cervite, Per lo qual vi partite Dal sommo bene, o animo torte: Poscia dopo la morte Saravi dato la riferno per letto.

- 6. Per letto vi sarà dato lo 'aferno Come la chiesa crede; Poi che aperanza nel fattoro eterno Non avete ne fede. Jesu Cristo vi vede Quando dal suo voler vi sieto torti; Ma da la morte morti Voi per sarcte a vustro dispetto.
- 7. Vagliato voi o no, voi pur moirete Senza poter campare, A tal ora che voi non vel crodete Vi conversi apirare. Vostri denan protare Voi non potrete, ma si e peccati Chi orate operazii Iniquamente nol divin cospetto.
  - 8. O geato inique, erudele, acerba Perchò non inchinote El vostro conco e la mente superba A quel che "ha create? Prima che riceviato Per lo peccato vostro la giustiria Lassate la maliria; Al suo fatto ciancan torni angetto.
  - 9. Sugetto torni ognuno ol suo fattore El qual ci ha creati, El al suo figlinol Cristo Salvatore Cho ci ha ricomprati. De saser a lui tornati La grazia ci conceda quel benignaciai: Che mori sa nol legno, El qual eternalmente ò benedetto. Deo grazias, Anora

#### 111.

- Perché non vi pentete.
   O pecentori nel mal fare ontinati,
   Sarete tormentati
   Di maggior pena che voi nun credete.
- 2. Perchò voi seto da Cristo ribegli, Però insieme v'odiate, Se ciò non fasse, sarresto frategli,-Como figlino d' nn padre ; Ma perche voi spregiote Colui cho vi creò co' le suo mani, Però si come cani Con molta rabbis insieme vi mordete

- 3. Voi vi mordete siecomo dragoni
  Di rabbia veleuosi:
  Tra voi uon par cho sien sa nou demoni
  Di tempestade irosi:
  Casi pericoloi:
  L'un sopru l'altro vorrebbe vedere,
  Ciascun al più potere
  Siccome hestie insiemo v'uccidete.
- 4. La morte dolorosa vi circunda (sie);
  Lo 'aferno vi s' apressa :
  Pena diversa sopra voi abonda;
  E voi gite ver essa:
  La vostra vogitia ò messa
  Nella lussuria, iu gola e avarizia:
  D'invidia e di ucquizia
  Ciascun si cuopre, ed altro uop volete.
- 5. Volate voi veder la vostra doglia Che voi doveto avere? Guardate un poco uella vostra voglia Con acuto vedere: Vederete el volere Vostro desideroso d'ogni male, Con peccato mortale El più del tempo star vi troverete.
- 6. La vostra meute scura non intendo La parola di Dio, Ma pur la conacienzia vi riprende Secondo 'l creder mio: Voi avete 'l cuor rio, Perchò voi non ovete contrizione, Amer nè divozione Di quolla vita la qual voi perdete.
- 7. Voi perdete la vita dilettosa E gitten' ul tormento, Ló dore sempre pena dolorosa Senza mai cessomente Del vostro fallimento Riceverete dopo la partita, Peua seuza finita, Perché senza fine peccat' avete.
- 8. Però finiste nel vostro peccare Perchò voi von avesti Tempo da Din di poterlo più fare, E però vi ristesti: Ma se avata avesti Vita cho fusse sempre mai durata, Sempre nelle peccata Sareste stati, come voi vi sete.

- 9. Però v'aparecchiate a que'tormenti Che già mai uon han fine, Voi che spregiste li dilettamenti Dello virtà divine: Le vostre coneubine Saran legate, e voi cou loro iusienue Somerai in quelle pece, Dove nof lucco sempr'arsi sareto.
- 40. Voi sarete prisali di vedere La faccia del Signore, E sempro mai coste'ul vostro volere Vederete' I fetore Del lucifer maggioro, La qual veduta vi parrà si scura Ch'oguan per la paura Vorrio la morte e mai non l'averete Deo gratias. Amen.

#### \*\*

- 4. Pregovi per amore Di quel che vi creò, che ritorniate, Gente cho pur peccate, Ad ubidienzia del vostro fattere.
- 2. Pregovi, peccatori, che partiti Vi sentite da Dio, Che ritorniste a lui eou cor contriti, Pentuti d'ogni rio, Però che con disio Esso v'aspetta a chiama dolecuscote, Per far ciascun gaudente In vita eterna nel sonano doltore.
- 3. In vita eterna vi vuol collocare, So a lui ritornate; Però vi piaccia di non indugiare Lasara la niquitate: Toato vi confessate Posendo fine alla vostra malizia; Doneravi letiria, Se ciù farete con umil cuore.
- 4. Con umil cuor la sodisfarione. Fate d'opti difetto, E non vogliate più Jare offensione Contra 'l Signor dilette: Levate 'l vostro affetto Dal eieco mondo pian di tanti 'uganni, El qual dà tanti affami, et a chi l'ama sempr'è traditore.

- 3. Tradisce più chi più P ha per amiro, Però nol aeguite; Na colui gode che l'ha per nimico, Siccome apesso udite: Tutte û l'ha tradite L'anime cieche che seguito l'banno, Che dopo molto affanno Mandate l'ha nell'eterno dolore.
- 6. Mandato P ha nell'eterno tormento El peccato carnale El qual r<sup>3</sup> o oggi tanto piacimento, Cieca gente bestiale, Ch'el ben eclestialo Voi ai perdete per ai brutte cose: Anime dolorose, Verpognatett di tanto fetore.
- 7. Vergognateri di tanta falleuza, E poneteri fine; E non vi incresca di far penitenza Delle vostre maline, Prendete discipline E diginanalo orato con aospiri, Ch'el Signor non a'adiri Costra voi dimostrando 'l sao farore.
- 8. El suo forore mostrarà a quegli Che atran' ostinati: Però vi prego, sorelle, fratelli, Che lassiat' e peccati, E siate ritornati A Jesu Cristo cb'ha le braccia aperto. Che suo promesso certo Son'a color che l'aman di buon cuore.
- 9. quel ch'anne di buon ence Cristo diletto Crede la suo dottrina; Ma chi nol ama si l'ba in dispetto Per la sua gran malina: O anima tepina, El tuo peccato si è per malizia, Però che la giustiria Conosci, una lassi 'l tuo errore.
- Che gli è aparecchiato
  A perdonarri se vo vi pentite
  D'ogni mortal peccate,
  El suo regno beato
  Aparecchiato è a chi si duole
  Di enore e più min vuole
  Far centra volontà del suo fattore.
  Dee gratina. Amen.

40. A Cristo di buon ener vi convertite,

•

- Partito se da me per mio difetto,
   dolce aposo;
   Non trovo poso senza te, amore.
- Riposo senza te non ho nicato,
  Se ta non torni dolci amor piacente:
  Io so'ben certo ch' i' so' sconoscente
  De' tno' doni:
  Che mi perdoni
  Grido in amarore.
  - 3. Amaramente di cuor piangeruggio El mal ch' ho fatto faccio e faraggio. Ché m' ha privato del più dolce assaggio Che si travvi: Piett ti muovi. Caro mio Simore.
  - 4. Pietà ti muovi, caro signor naio la ver di me sopra gli altri più rio. Però che sa' ben che non potro' io Sadisfare: Tant' è 'I fallare Ch' i' fo a tutte l' ore.
  - 5. A tutte l' ore ao' alimbidente, la ogni cosa a te scupro fallente, l' anima mia el tuo calor non sente; Ma ata ghiaccia, Non so che faccia, Perch' è in tenebrore.
- 6. In tenchre ai giace e 'n amarczza Tatta gravata di gran tepidezza, Privat' oll' è di te somuna ricebezza Giustamento, Nuda si sente Con brutto colore.
- 7. Con color brutto sta tutta gialliccia, Va zopicando come vecchia miccia, Lassa vittá, a vanità a' spiccia Cho l' accieca: È tutta bieca Senz' elean sentore.
  - 8. E' fatta bieca senza sentimento, La virtà si reca in dispiacimento: El dispiacere si l'è 'n piacimento, Tanto è ris! Dir non potria Quant'è 'l suo errore.

9. Errando va fuor della via diritta, E da iporresia ell'è trafitta: Da suoi nemiei stata è sconfitta

· In ogni canto, Però con pianto Torna a te, signore.

40. Con pianto e con dolore amaramente Ritorna a te, dolce signor piacente, Per la tuo grazie deutr' al ener si pente Del peccato, Ch' ba separato Lei dal tno amore.

44. Pal tno amore si l'ha separata: Ed èssi tanto da te dilungata, So la tuo grazia non l'ha rimenata Nella via. Tornar non potria Per sne vigore.

12. Per suo vigor mai non tornerebbe A te, ma sempre ti s' alongarebbe, Seuza te sempre coutra te sarebbe fa ogni cosa.

Tant' è ritrosa Di dentro e di fuore.

43. Deutro e di faor sai ch' ella pesa; Manifesta t'è ogui sua offese : Se per te, signor mio, non è difesa Dai nemici, Ne' gran supplici

Girà con furore. 44. Con furor sarà ne' suppliei messa Delle dimonia aempre mai opressa Giustamente, perehè da te si cessa Via civita.

Ed è partita

Da to sno fattore.

45. Partita s'è da te per suo difetto. El qual lo davi cotauto diletto: Colcata s'è nel puzzulente letto Del peccato,

Che l' ha privato Del tuo gran dolcore.

46. Del tuo dolcore si sente privata L'anima mia misera ingrata, Da quanta tenebria è circamdata Ben lo vedi!

Però provedi

Lei del tuo splendore.

17. Del tuo splendore dentro la circonda, Con acqua graziosa el cor le monda Sì cho diventi di te setibouda: Amor versee.

Fa con lei pace Sol per tuo amore.

48. Fatta la pace mai non sia più guerra, Fra lei e te nulla ci aia più erra: Dimonio e carue ed ogui amor di terra Sie partita, E sia unita

A te sol per amore.

19. Sol per amore a te, emor, s'unisca, Amaudo sempre te d'acuor setisca, Null' altra cosa fuor di te apetisca, Nou ue voglia: Tutta suo voglia Sia in te, amore.

20. Tutta sno voglis in te sì si conformi, Per la tuo grazia in te si si trasformi, Nel tuo splendore amoroso s' informi, fn veritade, fn caritade, Con umile core.

21. Con amil core in carità piantata Con certa fedo e speranza legata, fo grazia sol per grazia confirmata In sempiteruo În te, amor superno, A tutte l' ore. Amen.

### vi.

1. Tornat'à per suo grazie el dolce sposo

Dilettoso. Ed èssi rinehinso dentro nel mio core,

2. Dentra nel core l'amor s'à rinchiuso. Tratto n' ha tutto l' amor di quagiuso: Per desiderio l' ha levata suso, In un punto Tutto I' ha nato

Di santo licore.

3 Di licor santo unto l' ha, ch' è tale Che l' ha tutto guarito d' ogni male ; Desiderando per affetto sale Sopr' al senso Nello immenso Sommo conditore.

- 4. Nel conditore lovat' è 'I cor mio Illuminato con graodo disio: Distinti tre, ma solo adoro un Dio Vivo e vero Col cor sincero Fuor da ogni errore.
- 5. Per nullo errore el mio cuor non si lede Fermato in ogni articulo di fedo, Certificato di quel cho si crede Per la chiesa, Ch' à difesa Dal ano protettore.
- %. Dal sommo protettoro è aintata El qual se l'ha per grazia disposata, Dalla suo luco è illuminata Della via, Cho far desia Ciascun amatore.
- 7. O tutti amanti che desiderate Il' esser con Cristo, or vi conformate Cou santa chiesa, o non giudicato El maggior prete. Se non volete
- 8. Dello splendore si parte chi si scosta De santa chiosa, e con setto s' econta. Ma chi fa questo po' caro gli costa, Cho ni daona. Perchò condanna
- Lo pastor maggiore.

l'acir dello splendore.

- 9. Lo pastor cho da Dio en terr' è lassato Da nollo non die esser giudicato. Se non da Cristo ch' co talo atato Si I' ha posto, Al qual nascusto Non gli è nullo core.
- 40. Nascosto non gli pnò esser niente, Però sempre giodica giustamento: Ma non può far così l' umana mento Tenchrosa, Che nulla cosa Sa dell'oltrni core.
- 11. Lassiamo a lui ogni giudizio adunque, Pero chè sguarda e vede ubicumque, Principio, mezzo, fine di qualunque, Sa per certo La pena el merto
- Di ciascuu labore.

- 42. Ciascon sarà da Cristo meritato Di ciò cho nel mondo avrà operato, Secondo la 'ntenzion dico pagato Buona o ria. Aoima mia, Sta col tuo signore.
  - 43. Col tuo Signoro sta, non ti partire, A più poter con lui brigati unire: Disidera per su' amor moriro, Tanto I' ama: Non cercar fama, Ma perfetto amore.
  - 44. Non cerear fama, ma amor perfetto, Trovandolo nel euoro tienlo strefto: Umilmente lassagli l'affetto Tutte intere Col desiderio (sie) Sol del auo opore.
- 45. El sno opore disia solamente Con la salote di totta la gente, Ch' en croro fu dal sommo sapiente Ricomprata, Per questa lata Via, corre a tutt' ore.
  - 16. A tatto l'ore va per questo vado, Però che questa via gli è molto a grado; Lauda col cuore spesso o non di rado D'ogni com, Riposa 7 Tuo voler nol too fattore.
- 47. Nel tuo fattore sia 'l tuo volere: Nè si nè no in te più non avere, El non el si ti conviene tenero Ad altru' posta: Non tener posta In nullo too vigore.
- 48. Di nullo tuo vigor non ti fidare, Del suo niuto non ti diffidaro: Dubita sempre senza dubitaro Di niente: Sta francamente Sempre con timore.
  - 19. Con timor sempre franca ti ritruova, A nulla cosa tuo voler si muova: Se eiò farai per nna via nuova Sarai tratta, Da pochi fatto. Disse 'l salvatore.

20. Stretta è la via che mena a la vita, Bisse la divina luce chiarita: Pochi son quegli che l'abbin seguita. Veramente, Perseverantemente

Perseverantemente Con amore.

21. Larga è la sin ch' a la otorte mena.
Corsa e per molti senza posa o loca;
L'acima elto sol per paura di pena
Si ritione,
Mai non perviene
Al fine enn onore. Amen.

#### VII.

\*\* Dolcissimo Jesu, quando T'amerò con tutto il core, Ed a te por vero anore Mi girò sempre accostando?

- 2. Accostandomiti amore
  Per desiderio ardantissimo,
  Ferito dentro nel eore
  Sol del tuo amor saotissimo,
  O Jesu sposo dolcissimo,
  La tua aplendiente luce
  Al tuo amor mi condure
  Lo 'ntelletto alluminando.
- 3. Illuminami la mente
  La tna luce inluminante,
  La tao fiamma si cocente
  Mi fa essere infiammaote,
  Itentro nel enor giubilante
  Por l'amor tanto giocando:
  A tutto l'amor del mondo
  Per too amor de el bando.
- 1. E sbandisco il falso amore liella carno puzzolote Col dimonio ingannatore Cho m' ha fatto star dolecte Per la lneo splendiente Che l' amor dolec mi dona. Questo sappi ogni persona Ch' io nol vo più celando.
- 5. Non mi posso più salare, Poi che d'amor son preso: l'amor ni fa trambasciare, Tanto m'ha'l nin eore acceso: Solo l'amore m'ha'nteso la cui perdo ogni mio voglia: l'oon gli domando deglia, Ne gaudio vo' cercaudo.

- 6. Non cerco più nulla cosa, Se non di potere amare Sol coloi che mi riposo, In cui ni vo' trasformare: Non saccio che mi fare Poich'io son rimess' in esao Faccia eiò cho pince a esso, Ck' attro non gli adimando.
- 7. Adimando il ano volere, Adimando il ano onore, Adimando di vedere Jesu Cristo mio signore: Raccomandomi all'amoro, Il qual è ognielemente Per eni vivo eternalmente Fermata nel suo comando.
  - 8. Al comundator di sopra Son disposta d' ubbidire : L' anima mia si vituopra Pensando nel suo fallire; Vede ch' ha fatto morire Jesu Cristo nella croce, Della suo vita feroce Di e notte sospirando.
  - 9. Sespirando con gran piacti
    Della suo malvagia vita
    Per li suo poccati tanti
    Cho da Dio l'hanna partita:
    A la peca infinita
    Si vede essere giudicata:
    O anima sventurata,
    Ben ti puo gir lamentando!
  - 40. Lamentomi dell'offera Ch' i' ho fatta contra Dio, Cho sopr' ogni ponnol pesa La gravezza del precar mio: E sempro mai acresch' io Poccato sopra peccato: Tuttn il tempo che m' è dato L' ho speso mal operando.
  - 41. El tempo ch'ò a venire Tutto lo spenderò male: Per P usanza del fallire Son diventato infernale, A la morte eternale Sempre eorro con gran corsa. Se quella divina borsa Non mi ve ricomperando

- 12. Ricomperato son per Cristo Vero Dio, vero nomo, E solo per lui racquisto Lo star del suo alto domo; Sopra se el grave somo Portò per me sennoscente, Per lo suo amore ardente Per me se nonichilando.
- 15. O divina anoichilanza Quanto 'aganui occhi umani! La tuo sonnua innamoranza Già nou sratono i cuor vati; Se iu prima non gli sani Co' la tua somma medicina: Per la tua somma medicina: la mi ti raccomando.
- 41. Baccomandomi all'amore Di te bontà increta: L'anima mia, la mente, 'l core Ti sia raccomandata: Per te sia risusritata, Jesu Cristo crocifisso, Profondandola 'n abisso Dell'amore chi l'vo chiamando.
- 43. Chiamoti con alta vocc.

  O amore amore dol-issimo,
  Per lo splendor che rilinea [sic)
  Nel mio cuor tanto chiarissimo:
  Perch' io sia el più brattissimo
  Pregoti sol per tao grazia,
  Sol d'amar te mi sazia,
  To per te sempre laudando,
- 16. Laude, gloria a colui Ch'è trino une snetanza, Per lo quel creata fui, En cui è la mia speranza. O divina smisuranza, La tuo rarità mi lega: L'anima in te anurga ln tuo pelago abissando.
- 47. In tuu pelago abissata Esre fuor di suo memoria, La tuo luco increata Le dimostra la tuo gloria, D'amar Cristo suo vittoria, Il qual è infinito Dio, Sempre le cresce el disio Nol suo volere quietando.

- 18 Quietando I suo volere Nel voler del dilettoso. Altro non vuol possedere Se mun I omor grazioso Di Jesu suo dolce sposo, Che tanto d'amor la stringe Voci d'amore alto pinge Con gaudio giubilando
- 19. Giubilando con gran festa Di e notte d'annor canta Per l'unor della maesta. Sol nel cui voler si pianta: La gioja che prova tanta, Non se ne pnò fare stima: Chi ben la gustusse in prina Non a'androble purlanda.
- 20. Non se ne potria parlare Del gaudio ch'è sopra l'seuso, Che fa l' cer ginhilare Gastando l'amore immenso: Ma ciò che io ne diro e peuso. È niente per rispetto Dell'amor sopraperfetto, Del qual vo fantasticando.
- 21. O fantastica unia mente, Men che nicate ne dici; Del divino amor sovente Tu vai facendo giudici; Se tutti i auoi cari amici, Che uniti son con esso (sic) Parlasson di quell'abisso Ne direbbon scialcuguando.
- 22. Ogni intelletto ci manra, Ogni lingua ci vieu mema (sir), Ogni forteza ci stanca, In quell'abisso divino: Io misero tapino, Che'n ogni peccato caggio, Parmi landare el tuo ruggio, Ed io il vo bianimando.
- 23. Biasimando vo l'amore lu ogni uni fatto e detto; Al suo divino splendore Sempre gli ho fatto dispetto; Soni giaciuto nel letto Del bruttissimo peccato Dell'amore increato Sempre nni vo dilangando

21. O divino amor dolcissimo, A cui fo vitupero, Del mio fallo infinitissimo A te perdonanza chero: Del superne amor vero Si è 'n piacer a te m' allama (sic), Si ch'io porti la soma

Senza andar ricalcitrando. Deo gratias. Amen.

## VIII.

L'anima mia da Criato s'e sumerita Dolent'è la mie vita, Piangendo vo cercando'l mie Jesu.

2. Cercandu vado 'l mie Jesu piasgendo, Se io nol travor più viver non voglio-Can scopir dolorosi il vo charendo, Per ritrovarlo d'ogai amor ni spoglio: Con lacrime mi doglio Del mie percato, Che da me l'ha cacciato: Piango per ritrovare 'l mie Jesu.

3. Piengo, onn piango; me pianger disio Per la infinito ben elt' ib he perduto: Per la saperbia grande del cuor miu El mio diletto de me s'è partuto: Diventato son mato Nella suo laude,

Nella suo laude, L'aniusa mia non gaude, Ma con dolore sta senza Jesu.

4. Senza Jesu nulla truova ripoto, Ne nulla cosa veggio che nui piaccia: La notte Il giorno tatto pensicroso Com'i' nui possi seioglier dalle laccia; Tanta son fatta ghiaccia Che tutta tremo, D'ogni vil essa temo

D'ogni vil essa temo
Per ch'io mi son partita da Jesu.

5. Partita son da Jesu mia ricciezza.

Dolente a me anima sventurata!
Senza Jesu mi truoto in aniarezza;
Oh ben mi sta perch' io son tanto ingrata!
Nelte man mi son data
De' nieio nemici
Fer tanti malifici;
Che sempre ho fatti 'n contra di Jesu.

Facendo centra della sua volontule; Per la mie vita si malvagia c fella Caduta sono in grande scuritade: Nen sento caritade Per mie fallanza, Ne fede ne aperauza;

6. Di Jesa Cristo son stata ribella

Ne fede ne speranza; E però è ch'in non truovo Jesu. 7. Jesu non truovo per la mia malizia,

Per ch' io nol cerco per diritta via, Cioè fortezza con santa justizia, Ne temperanza nen so che si sia: Non la l'anima mia Nulla pradenzia, Non ama sapienzia. La qual è dessa esso buon Jeso.

8. O boso Jesu sapicazia del Padre, Per la qual totte le cosa cressi; E Maria vergiu volesti per madre, E del too sangue ci ricomperasti: Per quell'amor che amasti La cristora, Che fia senza misora.

9. Amor Jesa lassamiti trovare
Per la tua sola carità 'afinita,
Ch' el sola cercare si è te caceiare
Per la ipocresia della mia vita.
Da te mi sea fuggita
Come tu sai:
Non di trovarra nai

Come tu sai:
Non ti trovarrò mai,
Se tu non mi vien per grazio a me Jesu.
10. Preroti dunque Jesu dolcie anurc

Per la 'afinità tao grande clemenzia, Che ta m' allimini col tuo aplendore Si ch' lo ritorai a vera penitenzia: Monda la cossicazia Di me si rio, Si che con gran disio Apparecchiato sità a te Jesn.

41. Apparecchiato atia te setendo, Diletto nio Jesu Signor cortese, Pentr' al nio cuoro el too amor gingurudo Fra mê e te più nen ei abbia contese: Or venismo alle prese Sonza tardare; 'Amor nou indugiare' Che sol estigno te, amor Jesu

- 12. Annur Jesu, il enor mi si consuma: Annur Jesu, l'anima se ne brilla Per la superna line cho in'alloma Di volere esser sempre mai ancilla: Mandami ma favilla Del divin fueco; Giunt'è, non travo lucco,
- Giunt' è, non trovo luoco,

  i forte m'ardo l'amur di Jesu.

  13. Ardo d'amore, per amor l'abraccio:

  Ardo d'amore, per amor el chiamo:
- Accesa m' hai d'amore el mio enor ghiaceio: Amor amor, preso m' hai col tao lamo, Amore il qual sol amo Supr' ogni cosa l'er grazio graziosa Che conceduta m' hai, antor Jesa.
- 14. Amor Jesu, amor desideroto, ver uomo, vero Dio, vero Signore, Amor Josa degli angeli ripesto, Dell'animo santo consolature, Laude, gloria ed unore la sempiteran
- In sempterna
  A te Signor auperno:
  E viva el santo nome di Jesu.

  (3. Viva il santo nome henedetto
  Di to Jesu celestiale sposo:
- Per la tua grazia in ciase-un too eletto Amando to amor desideros», Fa ognun glorioso Nell'alto regno Per amor di quel legna,\* Nel qual pendesti Signor mio Jesu.

Deo gratias. Amen.

Amer Jesu delce mie Salvatore, Quando t'amerio (sie) con Intto quento I core!

- Con tutto'l cnore o con tutto l'affetto
   Amar ti voglio, Jesu mio diletto,
   Gustaodo te sopr' ogni 'ntelletto
   Sol per virti dell' infocato amore.
- Amnr focoso, nol mio enor discende, Veraremento, amor, di to lo 'acende, Lume divino, amor, dentro v' aprende, El qual ne cacci ogni altro tenebrore.
- Da ogni tenehrar sia dipartito,
  Di locc aplendiente sia riempito,
  Per la qual sia in vorità onito
  Con quol diletto che mi strugga 'l cuore

- 5. El cor mi strugge e non veggo nicute, Enfra la gente andar mi fa gaudeute; Ogni timor mi gitta della mente Quando mi giunge quel supern'amure.
- 6. Quando mi giongo non posso fuggire. Fursuni 'I core, nol posso tenere, Al mio dispetto nii fa impazzire E giubilando vo per suo amore.
- 7. Per suo auor vado giubilando, Amor Josa dentro nel cor chiamando, Solo soletto lui desiderando: Quanto più beio più incendo nel core.
- Nel cuor no 'acendo allor piò fortemente Quando ne son di lui più intendente,
   Sol concupisco quell' amor piacente,
   Che mai in niente non è mancatore.
- 9. Non manta mai a chi 'l cor li donasse, Che veramento di lui non gustasse; Chi 'n veritade lui desiderasse Ben sentirebbe che fusse l'amore.
- 40. Amor non sonte chi non è partito Da questo falso terreno appetito; Chi col crocifisso non ista unito Di tal convito non è intenditore.
- 11. Di talo stato non è intendente Chi della eroce non ista gaudente, Nun solamente no sie paziente, Ma veraucento l'abbracci col cure
- 12. Col cor la brami sempre di portare, D'essa giamai non ai voglia stancaro. So ciù farà comineerà a gustare Una dolcezza sopr'ogni dolzore.
- 43. Quando nel cnor sentirni tal dolcezza Con più fervoa vogli pnr'anarezza: Chi'a verità del malpatir a' avezza Di somma ricchezza egli ò posacditore 14. Posseditor si è del sommo bene
- Chi si dispone a patire ogni peno Per Criato amor, ch' ogni ben contiene Per grazia viene a cotale amadoro.
- 45. Per grazia vione a così fatti amanti Cho della croco non desideranti; Quanto 'l diletto gli fa consolanti, Di ciù no canti chi n' è provatore.

- 16. Di ciò ne canti con grand'allegrezza Chi con Jesu fatt', ha vera nistanza; Rend's la verità testimonianza L'anima manza del consolatore.
- 17 Oh auima che ti sè fatta sposa Di quello sposo che 'l enor ti riposa. La veritade nen tener nascesa, Ma gaudiosa la parla di fuore.
- 18. Di faer la verità fa manifesta Sol a onere dell'alta maesta; L'anime invita alla giojosa festa, Grida di testa venit'al dolzere.
- 19 Venit' al gaudin del diletto sposo. Venit' a Cristo nel quale è riposo. Venit', amanti, col cuor disioso. M dilettoso d'ogoi ben datore.
- 20. Venit' a Cristo, anime motate. Venit' a Cristo da Cristo tirate, Venit' a Cristo, anime tribulate, Che consolete sarete a tutt' erc.
- 21. Venite a Cristo, anime peccetrici.
  Del peccate lassande le radici,
  The camparete gli eterni sapplici:
  Contra nemici vi darà vigore.
- 22. Venit'a Cristo tutti con disio l'onendo fiue al peccato rio, El qual per noi in croce si nurie: Tutti chiam'io a Cristo Signere.
- 25. Venite tatti, che tutti v'invite A Cristo amor, che d'amor m'ha ferito. Col qual mi voglie aempre atar unito Nello 'nfinito ed annegato amore.
- Sono annegato nella infinitade,
   Sono abissato in abissitade,
   Son profondato in nirhilitade,
   In chiaritade di grande splendore.
- 25. In chiaritate di spiender lacente fiimase 'l cuore, l'anima e la mente lli tanta carità incendiente, Che tacer nieute nen posso l'amore.
- 26. Tacer non posso l'amor quando migiange El qual con Dio l'enima congiunge, Per grazia solo di grazia ai l'unge, Di vergogne non cara ne d'onore.

- 27. Di vergogne në d'onere già non cura L'anima fatta per autor matera, Ben è salita in superna altura, Senza paura vive cen timore.
- 28. Senza paura con timer leale Non è servile, ma è filiale, Non per amor del ben celestiale Serve, ma sol per amor del fattore.
- 29. Oh anima che se' in tanta altezze Del ben future tu si hai certezza, Sopra la pietra è la tua fermezza, La tno ricchezza à lo'mperadore.
- 50. Lo'mperador possieda 'l sue dimino, Perchè se' ita per diritto camino, Piantata se' nell'amor divino: Con Die trine ti gedi a tutt'ore.
  - A tutt'ore stai con lui nuita
     Per grazia fin che stai in questa vita,
     Landando sempre sua bontà infinita,
     Che t'ha resunite di tutto dalzore.
- Laudando sempre sua bonta infinita, Che t'ha rempita di tutto ditore.

  32. A te, dolezza e ricchezza mie Die umanato di virgo Maria, Si come piaci a te di ciascon sia
- Eternalmente gloria ed onore.

  33. Oner e gloria sia eternalmente
  A te fattor, salvator della geute,
  Per che apero in gloria esser gaudente
  Qaando presente ti sarò, fattere.
- 34. Fattor del tatto e salvator pio Die ed nomo vero, uome e Dio, L'auim', el cuor, la mente cen disies A te den'ie: aiene guidatore.
- 35. Guidani in, fatter mio glorioso, Per amor del tan figliuol dilettoso: Goidami iu, Icsù diletto sposo, Gaidami iu, amor consolatore.
- 36. Guidami tu, conselator benigno, E nen lassar perch'io sia si maligno: Guidami tu per lo camin del ligno, Guidami tu solo per tao onore.
- 57. Per tuo onore l'anime militenti, Che sono in guerra fra uemici tanti, Cou le tuo grazia le fa consolanti. Si ch'ognun canti cantici d'emore.

- 58. Cantin d'amore tutti con diletto, Cantin' o te, Signor mio benedetta, Landando te ciascun con paro affotto, El tao diletto scatendo nel cuore.
- Sentano tutti 'I tuo amor verace Secondamente ch' al tuo voler piace, Diventando ciascan di te capace Vivendo 'u pace di to criatore.
- 40. Oh criatore, cai è la signoria, El qual so' vita, verità e via, Come ti piace così fatto sia In ciol o'n terra sempro 'l tuo onore.

# Dee gratias. Amen.

- Se Cristo ti diletta, anima netta,
  D'ogni mortal peccato fuore ste.
- 2. Se Cristo ti diletta, anima mia, Leva II tuo cuor dall'amor di quagiù ; Umilemento vo per la suo via, La qual conduce a quel ben di lassò, El qual egli aparecchia a chi si apecchia In quella eroco la qual periat'ha.
- 2 Speechiati in quella morte nella eroce, La qual sostenne per liberar te: Sospira e piangi forte ad alta voco Di quella peno che vuolae per se, Per te, immond' anima, far gioconda Vella superna e boata città.
- 4. Per farti in vita eterna giocondosa cristo tao sposo in eroco mori: Morto che fu, l'animo gloriosa Vottoriosa allo "aferno ne gi, Liberando gli eletti benedetti, inendogli di tanta scurità.
- S. Liberate eh'ebbe l'anime sante, iva morte 'l terzo di risuscità: 'z dolce madro fece consolante, Gli altri discopoli ai consolò: l'ascia 'l giojoso salse glorioso, lu ciel del Padre alla man destra sta.
- 6. A suo'discepoli ch'amava tanto, th'eran fermati nella ferma fe, Mando per grazia lo spirito santo, il qual d'ogni virtu gli riempi (sic), l'amor accesi per tatti paesi Manifestaro la somma verità.

- 7. O verità e via, o vera vita, O infinit'amore a te mi do: O sommo bene, o carità infinita, Accendeni d'amor che ghiaccia so: D'amore acreso, leggiero ogni peso Per te nii paja, divina bouti,
- N. divina bontà, somma potenzia, Dannoi fortezza di sempr'aonar to;
   O infinita e somma sepienzia, Jusegnami conoscer te o mo:
   Amoro immeuso sopr'ogni mie senso,
   Levami su per tua benignità.
- 9. Levansi sn, amor, per tuo assore, Con teco in vorità transformani: Nella tua grazia, amor consolatore, Per la tuo grazia amor confermani: Sempre confessi te, o mai non cessi Di ringraziare te santa trinità.
- 40. O santa trinità sol uno Dio Umanoto per noi, te adoro; E per te spero, Cristo Jesa mio, Di pervenire nel superno ecro Cogli angioli davanti a to, co' santi, Là dove gli è ogni giocoadità.
- 41. O giocondo Jesa Signier benigue, Quando dinanzi a to appariro! Quando vedrò el tuo viso benigue! Quando in quelle gloria salirò! Quando in quelle gloria salirò! Quando gandente ti sarò presente Landando sempre la tuo marsti!
- . 12. Laudato sie ta sempre e benedetto Da tutti in sempiterno, omor Jesü, Per eui i' sento già tanto diletto Essendo ancora in cerne di quagin, Ch' P' mi rinnovo quondo ni ritruovo Con teco, amor, unito in verità.
  - 43 In verità unito e trasformato Fammi con teco, glorioso re; In vera fodo, speranza legato, In carità divina annega me; Al mondo morto sia e assorto Nella 'mmensa tua divinità. Deo gratias. Amen,

# / XI.

O dolci amor Jesn, quando sarò
Nella tuo caritade
Fermato, in voritade
A faccia a faccia quando ti vedrò?

2. O dolce anor Jesn, vedrò giam A faccia a faccia te. El quale in gloria del Padre stai? Sopr' egni altezza as': La luce tua sillumini me Per grazia in questa vita, Si che poi alla partita lo veggia te dal qual salvata so.

3. Salvata non per te, Jesu diletto, Per la tua carità Morendo in eroce per lo mio difetto. O divina bontà! Ma taut' è grando la mid vanità Che io niente penna nso. Nel tuo smare immanso. Dal quale amore paritia ni so.

Partita son da te, n sommo beue, Per lo mio gran fallire, E tutto triemo pensando le pene Davie son degno gire.

Na per tuo grazia vogli faro unire L'anima mia smarrita
 A to fonte di vita,
 E pid da te nan mi dipartirò

5. Non ti partir gli mai, auiusa niia, Dal tun Signor Jesu, Dal tun Signor Jesu, Il qual è vita, verità e via: Nol disubilir più. Se vuoli in gloria con lui gir au Non gir exercando fanta, Ma con totto l' euer l' anta Dicendo: auto l'eu a te mi do.

6. A le mi do con tutto 'l cora e mente E con tutta l' similar E con tutte potenzie, te viveute Sopr' ogni cesa ama: Asnando te d'amor non si sfama, Sympre 'l' disso n' arcende. E per ansore asceude A te di cni innauorata so

7. Innamorata sli te, o dolce spose
L' anisa mia tant è,
Che seraz te anllo truora riposo,
Ma si solo in te;
El tro assore ha assunto me
A lo 'sinista amore,
Ausor Jesus amore,
Autor di cai il cuor ferito so

8 Amer Jesa amor Jesa amore, Tu m' ha' ferito a the per lo'atanore sui si strugge 'I core Per la tuo grazia qui; Quanda quando quando celrò quel di khe dal corpo mi alacci; E con tecu ni abracci? Altro disio che questo non hn.

9. Desidero che ciascun t'abbia amato-Secondo I' tuo piacere, Ob yero Dio Jeau Verlo increato, Per grazia possedere, A faccia a faccia te sompre vedere Con la madre pia; Laude, gloria sia A te trino sol uno Dio vivo c vero Ausen.

#### XII.

1. O infinit' amore Che 'n te m' hai abassata Per grazia grația data, A te ne sia lande, gluria ed onore!

2. Lande, gloria sia
A te amer divino,
Che per tno cortesia
Mi mestri I camino
D' amar te Dio trinn
D' un amner consumate,
Unito o transformate
Sol nel volere di te, dolce fattore,

3. O dolce fattor mio, Compiuto mic riposa, Sol te ador' io, Idio Jean mic spasa, Dal tun amore infuso (sac) Sol per la tuo boatade, Si cho in veritade Unito sia l'anim' o'l cunre-

4. Unit' e transformată Con teco, sommo bene, În eterno legata Con tue dufci cotene Amando solo teoc, O dolci amor versce, Con' al tue voler piace Hluminata sia del tue splendore.

- 5. O splendiente luce.

  Illumina -coloro
  Cho da te soumo duce
  Ricomprati furo (séc).
  Adempie il giudico loro
  Di vedere 'l tno viso,
  O re di paradise,
  Il quale aver si è sommo delzore.
- 6. O doleissima madre
  Del mie signore Dio,
  Prega P'eterne padre
  Por me sopro gain rio.
  Si che I tae figliuel pio
  Mi doni na amor vero:
  Cen quieto distro (sic)
  Äbissani in abisse d'emere.
- 7. O infinito abisso,
  Che 'a te m' hai abissato!
  O Jean crocifisso
  Morto per mie peccato,
  O annor crocisto
  Che a' morti doni vita,
  O deità vestita
  'D' amana carne per trarci ad onore-
- 8. O somms enoranza.
  Cha onorar ti degni
  Per tua cirran usanza
  In color che tu segni!
  Fucco che nen ti spegni,
  Ardi e non consumi,
  Locar che sempr' allumi,
  O vero zandio e giubilo di cuore.
- 9. Hace est elerna vita
  Canascer nol to Dio,
  Can vision chiarita
  Vedere tê, Jean pio,
  Gustando con disio,
  Con irera fruizione
  Per illustrazione.
  Per grazia qui ed in gloria a tutt'ore.
- Sie ta, trino sol uno
  Dio sopresaltato,
  Gristor di ciescuno;
  Al sosume bou cemuno
  Figlinol del sommo Tadre,
  Ed alls vergino madre
  Con tutto 'l coor mi dono per antor
  Deo gratias. Aneo
  Deo gratias. Aneo

10. A tatt' ore landato

#### XIII

- Per sna benignitude
  In terra è apparito
  Quel verbo infinito
  Vestito umanitude
- 2. Umanat' è quol verbo.
  Ch' in eterna in cielo
  In trioità permaose,
  Jin questo mondo acerho
  Venne Die cen gran zelo,
  Ibandocisi in pane:
  Per far l' anime sane,
  Ch' eran tutte infermate.
  Piglià per sua pictade
  La nostra infermitade.
- 3. O infermità crudele, Quanto fusti gravora! Non petendo trovare Medico ai fedole Che per niuns coss Ti potesso curare: Vedendo il tino penare La somma sapienzia, Venne per suo clemenzia Per darti santidale.
- 4. Per donerci salnte. Il verho si fe' carne Ed abitò con noi (sie). O anime giaciute. Piacciavi di leugrae Por salnte di roi (sie). Contemplande colui Che ereò ogni cosa: Di quella gloriosa Macque per sun pietade.
- 5. Per la pietà infinita Ch' ebbe a noi peccatori Veane'! medico magno: Per sanza la ferita Del valnerati cuori Del suo sangne fe 'l bagno. O dolcissime agno, Car ti costò quel pomo Ch' Eva e'l primo onno N' chbe gelòstidae!

6. Per lor disubidienza .

Tu per fin alla morte
Al tuo Padro obedisti.
O somma sapienzia,
Per apricti le porti (ici)
Irima ti rinchiudesti (sie)
In qualla che nnisti
Prim' a te per amore:
Sopr' ogni altra di cuore
Le donasti muitade.

7. Oh umile nacilin (sic), Vergine genitrire 1i quel divino nguelle: 1) sopr'ogi altra bella Di gloria felice! Nel ventre verginella (i'n si portasti quello D'ogni cosa cagione, Rinchiuso in tno prigione Per nostra libertade.

8. Per liberar gli eletti Dall' infernal tormentn, Tn si ha' parturito Quello, in cui ti diletti Nel sommo gudimento Con guadio infinito. Tutto sono smarrito Pensando lungo vile, Dove l' agnel geatile En in somma povertade.

9. O Jesu poverello,

Sel per noi aricchire.
Il infinita ricchezza,
O delre namudello
Antia di che coprire,
Asca la tun ahezza!
La immense grandezza
Vella stalla disora:
Esco della momora.
Usdo tuntilade!

10. Oh nmiltà profonda, Dovo ti veggio stare. Nel presepio inchinati ! Qual or non si confonda Veder quel senza pare Cotanta muiliato ? L' amore smisurato Gli fa patir gran gielo, Al sommo re del cielo Cou graude asperitade. 11. L'asprezza che sustenne Per far noi consolati, Stimar non si patria. Solo a lui convenne Per li nostri peccati Patir tasta dolin! Pensa anima mia. Come tesso la croce Per te asstenne 'l duce (sic) Per tua gióconditude

42. Dappoi che fin concetto Nel ventre della mast.; Per infin' a la mote.; Cristo Jean diletta Per mbilir al Balre Sostenne pena fort-Perché P anime torte Tornasser nella via Quel dolci amor crossen (sic) Sempre 'n penalitad.;

45 Quell'amor centemplando Di enor si mi emfondo. Peusando la son vita Per pagare l' mio hondo Quell'atto Dio giorondo Per carità infinita La deità vestita Aviè d'amana carne, Per gli eletti meuarne Nell'atta suo cittade.

14. Per farci cittadini Di quel beato regno È fatto pellegrino, In que guodi dirini Collocarci el henigno (sic), Veggiol picciol fantino! O alto re divino, l' non so che mi faccia, Tanto d' amor son ghiaccia Per la mia vanitade!

45. O vanitade mia Di quanto ben mi privi, E di quanta allegrezza! O figlinol di Maria, Che gli amaati fa' divi D'infinita ricchezza: O divina larghezza Io mi ti raccomando Che cancelli'l mia bando Per la tuo laratiade. 46. Per quell'amor ti piaccia. Per lo quale incarnasti E volceti esser morto, Volgerni la tuo faccia, Tn che ni ricomprasti, Di donarmi conforto, Di persenire al porte Di grazia con vittoria: Senpre laudato in gloria Te santa Triniade.

47. Te trino una essenzia Laudi ogni ercatura Che da te è ercata, Siccome gli è in piacenzia All'infinita oltara Di te, bontà increata, Per quella masanata Sapicanz infinita Coll'anima chiarita Sapr'egni chiaritade. Amen

#### XIV.

- X 4. Gesà toccami 'l corc Col tuo Spirito Santu, Si eh' io t' ami tanto Ch' i' muoja per tu' amorc.
  - 2. Per tuo amore sie morto Ad ogn'amor di carae Ch'allo 'aferao mena, l'assando per la porta Onde convience entrarne, Contenta d'ogni pena, E fammi esser piena Della tuo santa fedé, Che fa esser erede Del to regno maggiore.
- 5. Della verde speranza La qual mai non si secca Prego cho m'accompagni; Chi la tico per certanza Mortalmente non pecca/ Per grazia che la bagni La qual grazia guadagu/ Per via di virtudi; E mici affetti crudi Guocagji 'l tuo calore.

- 4. La tiepida mia mente E' I min cuor tanto ghinecios Prepoti che l'accenda, O Jean Dio vivente, Prendemi col tuo Jaceio Si ch'io più non t'offenda Per unittà discenda Pensando mia vittado: Nella tuo caritude Annega lo mio core.
- 5. O Gesù mia ricehezza, Fannsi aver notizia, Con teco veramente Concedemi fortezza Con diritta giustizia, Temperato e prudente Si ch'io saviamente T'ami con sapienzia, Tornando ad ubidicezzia Di te, mio erratore.
- 6 Quando mi battezzai Promisi d'arimanziare Al dimonio ed al mondo, Ed ancora rafferansi La estra rifrenare Col suo volere immondo. O Signor mio giocondo, Non te l'ho osservato, E'l mond'ho segnitato E'l dimon tentatore.
- 7. Per mie fragellitude, ignoranzia e naŭizia (gnoranzia e naŭizia T'ho rotta la pronnessa, Pompa e vanitade, Superbia ed avarizia Nell' anima bo messa: E però esser lessa Sempre mai nello 'aferna Debb' essero in eterno
- 8. Nondimeno tu mi hai Tanto tempo aspettata, Perchi io a te ritorni Apparecchiato atai Per avermi abracciata; E di grazia mi adorni, Ed io mi perdo i giorni, Cal corbo dico ersi, E non comincio mai Ad annar to. Signore.

9 Quandu t' anterò io Lon tutta quanto I core Sopra oggi altra cosa, Jesu salvator mio? Del tuo vero salvadore Prego che m' abbi infusa (sic), Si ch' io non sie rinchiusa (sic) In tanta ignoranza, Seutendo I' abondanza Del tuo perfetto autore.

40. Per quell'amor ti piaceia Per la quale incarnanti E morto fusti in eroce, Volgernii la tuo faccia; Tu che mi ricomprasti Dandonii la tua lueg (sic), the l'anima rondure (sic) Nella tua caritale, Amando in veritade Te cen tutto? Il miu core.

11. Vergine grazios
Modre del vero Dio,
A voi per grazia vegno,
Begina gleriosa:
Pergo 'l tuo figliuol pio
Che 'l mie pregare indegno
Per lo suo amore degno
Faccia nel sono cospetto,
Si ebe d'amor perfetta
Ami el mie Saltatoro.
Den gratiss. Amen

XV.

4. Se per diletto ta cercando vai, Cerca Jesu o contento sarai.

2. Cerea Jesa coa ogni tuo disio, Anima mia, so ti vuo' dilettare. La carne, 7 mondo e dimonio rio, Se tu non vuo' perir, non seguitare: Nel tuo proprio parer non ti fidare, Se vuo' compar dagli infiniti guai.

3. Se vuo' campar dall'infernal tormento, Fa che ti spogli d'ogn'amor virioso, E con furtezza fa proponimento Di non partirti da quel grazioso Crista Jesu d'Ingni ben copioso, Che per isposu già pigliato l'Ini. 4. Anima mia, già se' isposata A quella sposa re celestiale; Sta uella fede che tu gli hai già data Anianda lui d'amor perpetuale: Se riò faraì, gaudio eternale Per lui infine tu riceverai.

5. Riceverai il merito secondo El male e'l ben cho tu arai commesso: El voler tao non ais vagabondo Ma con fermezza t'acosta con esso; Mira'l suo lato ritto per te fesso E di quel sangue t'indivirrai.

6. Innebriatu per autor lo stringi Si in tal modo che già mai nol lassi. E nel too cuor sna figura dipingi Che privarrà da te gli umani spassi Per la suo morte si spezzar gli sausa Per essa tuo durezza spezzerai. Pen gratias Amen

XVI.

Mateto mio, vonne con disio a Portandoti la grazi' al mio diletto. Quando se' giunto parla a l'asuor mio El quali (sie) gusti per ano don perfetto Le mirolle gli mostra del cuor sino; Dimandalo se el ba nessun difetto. Se ti risponde si, di che l' guarisca, Acciò che sempre au'ono restisca.

2. Digli che non fu mai neve si ghine so Came so 'io quand' esse si parte, Esseado ma stargli fra le braccia Non mi riposo di leggiare in earte. Digli che 'organitudina m' allaccia, Perch' i' non ho ben imparata l' arte Dell' umilià per la mie grau superbia Co' soo 'sequest che destre m' auchhia (see)

3. Ed assistendo nella sun presenzia Fa ebe gli dica la mie tegidezza E l'ignorana e la mia insipiezzia, Tatta gli conta la mio debolezzo. E po' gli di: e somma sapienzio, De' fatti suni avesti certezza, Prima che per te fusse nulle cosa Creata l' odiosati ins apoca

- 4. E questo sa per la fede formata Che conceditta l'hai senzo fallanza, E dice ancor ben u'à certificata, Perche da te rievent'ha speraura; Ma per la carità che l' hai versata Per certo sa che olla è ton manza; Perù ti manda a dir che ta ne faccia Di lei o d'opni cosa che ti piaccia.
- 3. Digli che l'anime predestinote Choa sono unite i'n corpo e che sarunnu, Tintte quante gli sien racomandate, Ed ance quelle che 'n prigione stanno Vel purgatario, perché sien purgate, l'er tutte quante pregare si afanoo (sic), Desiderando con affeziane Che tutte quonte escan di prigione.
- 6. Digli ch'i eauto con graude allegrezza E doiei canti che m'ha conceduti Per l'alundante suo grande larghezza E per la grazia sua mi son venuti, Perch in aboudi di graode ricehezza: E auco quepli rhe gli aran leggiuti Unifemente u veranente uditi, Al son amor tornandu sig l'aviti.
- 7 Digli che tutto 'I cor mi si consumia Di veder la sua gloriosa faccià, La quale 'I tutto sempre oni alluma, Bel disider par ch' io ose oo diafaccia, Per la suo grazia che dentru mi schiuma La convieuzia, accio ch' io gli piaccia: Digli rhe molt'oggio disiderata Di veder la madre mi' avocata.
- B. Digli coso' i' ho grando volentadr D' esser occosta per dirita via. La qual si chiama alta veritade,
  E di lassare al tatto ogni falsia,
  E percurier in quella cittade
  Fro quella gluriosa compagnia.
  Nella celestiole ciernal vita
  A ringraziario seuza mai finita
- 9. Digli ch' i' voglio da lui una grazia La quale 'n questo mondo aver disiru: La grazia è questa, che nii faccia sazia Per sa' anuur di sousener mortiro, Però che quanto piò in te si spazia, Digli, tanto per averla sespiro: Altrenente morir oon mi contento, E questa pittiro ngli fo attento.

- 10. E poi gli parla con allegra faccia Raccentandandogli la sana sposa. Digli che par che tutta si disfaccia, Tant' è del sno onor desiderosa: Di' che mi mandi a dir quel ch'io faccia, Peroch'io non vo'null'altra cosa. Io so per certo che mi vuol gran bene, Allegramente rievervà tene.
- 41. L'ultima coso cho tu gli dirar.
  Li mulla cosa faccia ch' io gli dirar.
  Di questo to molto si'l pregherai
  Ched e' non m' esondisca di ne mica.
  Nel sun voler tin ni rimetterai,
  Perch' io son da men ch' una formira.
  Se millo volte el di fassi sirtozzata.
  So ono gli piece, non m' obbi ajutata.
- 12. Se voul disfarmi di che n'ha raguoor, O farmi in niente riformare; O se mi voul tener sempre in pregione Nella qual son sempre degna di stare, O farmi audate in quella magione Nella quale l' non so degna d'intrare: D' ophi cous sio fattu il suo comando. E questé l' ambasciata ch' io gli mando.
- 45. Quando fatt'aversi la mi' audosciata, All'unità trino ti raccomanda: Per amor della verità incarnata Ti doni grazia che ta non ti spoola Anusado cosa che t' abbia naegata: Che in grozia ti confermi gli adimauda, E conchiadeodo di: Signior nio, sia Fatta tuo, volonta e noo la mia.
- 11. E detto questo, si accolterai La dolre sua amoreaa risposta. Al dipartire si el saluterai Con quella denna ch' a lato a' ha posta, E gli altri tutti che tu vederai, A' qua' non è ano faccia nascosta: E poi da tutti con gran riverenzia Umilemente farai dipartenzia.
- 43. Aparecchiato sono ad ubidire E per grazia salire al tuo diletto, Na tante cone ong li saperi dire. Ma e' conoscerà ch' i so' 'l tu' offetto. Io mi diparto con graude disire, Diritto me ne vo nel suo cussetto. I' so la via, che spesso l' ho fatta

- 16. Toccended grazia l'affett' è salito Supr' ogni cielo a Cristo vivo Bio. Quendo fu giunto, tutt'era smarrie; Disse per certo: tu se'l' signior mio, ra se' colai ce m' bai tratta col dio, Non ci sarei potuto salir io. Lua tua sposa disse ch' lo venise A te, ma ta fasti quello che'l disse.
- 17. E disse ch' io facesse un'ambasriate à te, ma quasi m'è ricite di mente, La qual da tepe cretu fa dettate, l'ercebi en se' I sommo sapiente. M tuo vuler risponde alla 'infocata, Che fatt' à paras per le certamente. Amati tanto che per te la vita Al tutto ponar (sie) vuol mella fiuita.
- 48. Fra 'l altre cose che olla m'impose, Si è che nas grazis tu le faccis, La qual desidera fra l'altre cose; Di concederle priego che ti piaccis, Prius cho sie fra quelle gloriose Aoine, sciolta esser und dalle laccis Per morte di martirio 'n tuo onore: Di questo pregati cou futto' i cere.
- 49. Questo sucor disse ch'ie t'annuziasse, Di tutto quel che ella ti prepasse Che tu non l'esandisse di niente, E che di lei tu uon ti curasse, Se ti pregasse continuamente; E a'ella fusse per pericolare, Se non ti piace non la liberare.
- 20. Disfati' o fatta, fatta o disfatta, Dannata u salva, salva o dsunsta, Mandat' a dir colei che tu hai tratta, O sonesti divius increata, Come ti piacque si diventi fetta, Quand' ella fin da te preordinata; A te per le al tutto acconsente, Potenta, sapiente, ouniclemente.
- 21. Fra l'altre cose che clla mi disse, Si è, che tutte l'aoinmo elette Che so' unite'n carne e che unisse, Pregati che per te sien hencelette: Per tutte quelle ch'a purgar son messe (sic), O che sarsuno molti sospir mette: Per tutte quante tso meestà priega Ch's liberarle per grazia ti piega.

- 22 Giò ch'altro disse sì t'è manifesto, Però i' aon ti dice pia niente: Così sai l'altre cose come questo, Nulla cosa ti può ascir di mente. Da poi che I tua amore in lei s'è desto Ti mandá a dir ch'ella ti sia a mente, E che le manifesti nel scereto Com'ella possa venitri di rieto.
- 25. Ora ti priego, trino uno Dio, Per amor della santa unanitade, Che della Vergin sauta fattor pio Piglio el verbo per la tno pietade, Che'a grazia mi confermi, Dio mio. Fermata iu sempiterna caritade: Unito sia a te e trusformato Seconde 71 tne voler, Signor beste.
- 24. Ben sie venuto, dilette messaggio, Della dilette mie che sta da lunga; in che sempre vegge el suo coraggio, Ed ho hisegne che io spesso l'unga: S'i nou l'ungessi n'archbe danuaggin, Però convien che il mio amor la punga; Ed io si l'ungo e pung cen saette, Cioi desider cla afferion ggiette.
- 25. Piscemi el desiderio del suo cuore, Na digli che da me si riconose; S'ella vuol possedere el mio amoro Di che si tenga da mesa ch' una mosca: D' ogni suo rolouta si esca finore. S'ella uon vuol deutro diventar fosca: In ogni coss in me si rimetta; Se ciò vuol far, da me sia benedetta.
- 26. Bispondele da parte del suo speso, Di che per su'sunor fui morto 'n eroce; Di che per su'sunor fui morto 'n eroce; Molto mi piace la sua gaia hoce bigli ch' le ne seam molto geloso: Percelie più .

  Ma io l' ho fatta la faccie si belia Ch' è riluccule sopra ogni stella.
- 27. Digli che sempre farò avuzzre
  Nel mie cespette e erescer suo bellezza;
  Na di che le convieno apparecchiare
  Per mio amor sostenere s ourezza;
  Se di ciò ai volesse contristare,
  Di che raguardi me che 'n tanta asprezza
  Per suo amer volsi'n croce murire,
  E dolce cosa gli sarà 'l patire.

- 28. Digli che 'n ogni suo tribulazione Ni chioni, ed io sempre gli sarò presso, Quond' lo la vedarò in perdicione E sua' nemici mandere da cessa. Entranda destro in lei farò nanoisse: Non temer, la dirò, ego sum desso: Faralla certa della mis vennta, Dalla man dritta mis art teouta.
- 29. Di varietà le darò vestimento, S'ella dirà fiat voluntas tra, E'l mal patire le sarà in piacinento. Questo sarà senze patenzia sus: Però niente non abbi paventa, Ma sita diritta nella "ditenzian sus, La qual da me è sempre giudicata, E nen mi può da null'esser celata.
- 50. Di ch'in non l' ho creata per disfarta, No per dannarla in croce la salvai: Predestinota l'h per a me trarla Per perderla (sich il nio sangue non versai: Per ta min grazia sola valai annarla Perchi 'n ma permanesse sempre mai: Là dav' l' so' col corpe glerieso Eternalmente le darb riposo.
- 51. Tu ternerai, affette, allegramente A cuella sposa mia innanorata: Gio ch' ie c' ho detto dille allegramente. Ve' che le facai un' altr' ambacciata, Bella qual melte ne sari gandente: Dilla che presso usi sta l' avocata Da la man destra mia a dice: guarda La spass tun che d' autor par ch' arda.
- 32. El io per lei, figlinol min, ti prego. E gli altri amici toni della tue corte, (Dal tuo amir procede "ne ni annega) Pregoi dinaqua che la facci forte, Per tuo veler, figlinol, a le' ni piego Per liberarla dalle voglie toste; Ma tu che se' il vero liberante, Nel tuo amer fall' essare contante.
- 35. E dicenti ch'io non l'abondori Poi ch' l'l' ho d' amore innavertat, Dice che vuole ch'io le perdoni lo tutto riò ch'ell' è disordinata; E vuol che i le mandi tutti dinji, Non histigni che vada aucudenta. Non vuol che mandi tutti dinji,

- 31. Perà che diec che si l' ha costretta Tanto la landa aè sue' dolci cauti, Che nen le vuol ni può far contradetto. Si unilmente spesso l'è d' avanti: Da lei sposs tsul' è benedetta Con alte voci e dirider tanti: Lei <sup>7</sup>arocando spessamente grida, Nel soo ajuto di cuore si cenfida.
- 55. lo l'hn riposte: dolce madre mia, Tu sai bor che già mai non fu negata Nulla cosa a ke, a madre pia; Ben mi ricordo di quella ripozzata, La gazzia it Pha data a tutta via, E mello più perché i' ho invecata. Becconantata m'ò satas da poolii, Nel tan aunor perghian che senspee esulti (sie).
- 36. l' bo ripanto a tutti allegramenta, Ma più a te risponde can affetto:
  A me già mai nan escirà di mente,
  Tanto pravai per lei amare letto:
  Bella mia penu ta funti deletale
  Sapende ch' io non commissi difetto:
  Ma perchè ella più nui si congiunga,
  lo vo' che molta averati la punga.
- 37. Ma is la farò star ferma e cestante, Perchè fortezza le darò nel cuare: Spesso me la farò voiri d'asunte, Tracadola d' ogni suo handa fuare. lo san colni che na aperanto Fiù in offetto che in steviere, El quale affetto per mis grazia manda A une e la mis volantà dounanda.
- 38. Affette di quella savia ignorante laposa mia che nii l' ha mandato, Per te le do intelletta illuminante Di fele a di speranza accempagnato: Veglia che spesson sia torni davante Di vera carità tatto infiammato, La qual nii piace sopr'egn' eltro cosa: Ja ma per grazia sempre ti riposa.
  - 39. Del dipartire so'opparecchinta; Ma prima te, Signor, vo'ringraine Di tatto ciò cho tu hai operato, Di ciò che fai a di cha vorrai fare, Da parte di colci che n' ha mandato; Ma nan so' sufficienta te landare, Però da ta a te sia sempre onner, Se come piace a te, Padre e Signore.

- 40. Sirvoine l'è lu piacere, anità trino, Eternalmento si tu timprazisto, Prinsa da Cristo sommo re divino, Poi dalla madre che l'ebbe Istato, Dai serafio, dall' ordin cherubino, E da ciascano spirito beato, Dall'anine le qua'i i son davanti E dagli eletti qua già militanti.
- 41. Ed a te, re di gloria trinafante Crista Jesu, depti eletti riposo, Dal Padro tuo el qual se' davante Benseletto sie ta re glorinose, E dalla madre che ti fu lattenta Benseletto sio tu suo dolce sposo: Sempre ti lautin que' che son in gloria Per te, o che saranno con vettoria.
- 42. Ed a te, donno col chiarito viso, La qual per grazia siuti quella sposa, Dal sempiteran or di paradisa Come ti piaco sie tu gandiosa: Da quegli i qua'già ma'noa è diviso Onorata sie tu, o gloriosa, Come se' degna e come a lui juece.
- 43. E tutti voi che siete triunfanti, E quali Dio per lei pregato avete, Angelira natuna, sante e santi In sempiterno tutti 'in Dio gaudete, lo ve la raccomando a tutti quanti, Però che d'esser con voi ha gran sete: Ognora le par che sia ben milanni, Ch'ella si parta dial terreria iffanni.
- 44. E renga ad abitare elernalmente Con voi in quests gloria beats, A laudar sempre el fatter vivente Ch'a suo similitudin l'ha criata, E lesa Gristo perchè vi à redeste, El qual se l'ha per grazia disponsata, Con quella donna tunto gloriosa, Ch'a la suo man diritta si riposa.
- 43. Da poi ch'i'ebbi ringraziato Dio F la madre coi suos figliuol diletto, Tutto la corte con grande disio: Tosto it diparte, mi fu detto, affetto. Tosto a colci per cui morir vols'in, La qual per te si ni'ha legato stretto: Per te sa' occhio m' ha ferito 'l corte, E di ch'i el 'anuo di verfett' amore.

- 46. Sobito feci da tui dipartenzo. E so' tornata a to, sposa eletta; Molto gli piaeque la tuu sapieuza. E l'ambasciata tas gli fe accetta. lo gli partai con usotta prudeuza. Mo non jeppi ben dir la tuo rivetta Ma c'conobbe ch' i' ero l' affetto pti te, anima, con chiaro 'ntellettu.
- 47. Perdonami ch'io aon ti so contare Per ordin lo sua bella 'mbaseriota; Ma esso el qual non resta di donare Grazia per grazia te l'ha rivelata. Ma uns donna sola secaza pare Mi disse ch'era a lui per te avocata. Qoel che di lei ne disse sai per certo. Però che l'era el cuor di topra aperto.
- 48. Ma com' io riograziai el tuo diletto
  Onnipotente Dio Crista fao sposo,
  Sa che di eiò in ha'chiaro intelletto;
  Mo quella donna col viso amoroso
  Notto di te partò col benedetto:
  Ma io le feci un saluto giojoso,
  E gli altri trinnfanti salutai;
  A tutti quanti fi raccomandai.
- 49. E vidi ben che da tutti eri annta. Perchè rinato se' un' altra volta Di nauvo, o se' di siprito apirata, E per ana grazia in carità-ricolta: Come ta sai, sta apparecchiata Per su' annor di patir pena molta; Se suogli entra redia camera sua Segure gili di; fiat volunta ton.
- 50. Quando detta mi fu ch'io ni i portisse, Subito allor mi canvenne ubidire. Ma ta sai ben quet ch'egli allar mi disse; .Come per te volse'n croce morire, .Come per te volse'n croce morire, E cho 'I tu'amore 'I cor ai gil trafisco; E che per me da te panto portire Non si poteva, ch'io 'I tenle costretto, Disse' di ch'io 'P amo d'amor perfettu
- S1. Però ti puoi, anima, gloriare, E la tan gloria sia nel tua diletto: Ben puoi alinque hallare e contare Allegramente meco tun affetto: Nuel di contare di caminare Per fino a tanto che ti sarà delto: Entro nel gandio del diletto spossi, Li dove gli è sempirerno tipasso.

- 52. Nulla lingua non potrebbe innarrare (sir), Ne eur pensare 'l superno diletto Ch' aparecchisto d'è senza fallare, Ne contemplar gli occhi dello 'atelletto; Però rispondi quand' del chiamare, Maudagli me che so' buon novasaggetto, El qual fornirio ben la tua 'imbasciato, Se dall' amor divin sarai tocetto.
- 33. Quando se' toccata dall'amor divioo Lasanni trarre si com'a lni piace: Allegramente beie di tai vino Che diventar fa l'anima capace: Pigifare fa stato di serdino, Di cheruhino per luce verace; Pargarla come trono d'ogni difetto, Cnisce, la trasforma cod difetto.
- S1. Benedetto sia el mie diletto sposo, El qual mi dà di se tanta certezza: In csso solo el mio cuor ha riposu: Ogni altra cosa mi dà ansrezza. Affetto nio, sta sempre anoroso, Poirbè con loi pres'hai dimestichezza, Ed ie mi veglio al tutte esercitare Nelle potenzie che mi volse dare.
- 55. E ricordare mi vo' del mie fattore Com' a suo simigliauza m' ha creata, E fatta depas m' ha di tanto nanre Ch' a la sao man dritta m' ha mandata: Ed hami tratta fuor da ogni errore, In verità di fede m' las fermata: E pianger voglio al tatto coralmente En cio ch' i' fai, so' e saró falleste.
- 56. Aucor ni voglio recare a memeria E molti graziosi benefici, Che conereluti m'hn el re di gloria, Avend'io fatti tanti malifici: L'amor da ogni cosa transituria Diradicato m'ha dalle radici; E questo ha fatto sol per la suo grazia, Però d'amardo non mi veggo sazia.
- 57. Con lo 'ntelletto voglio cootemplare E graziosi precetti divini: Per quella via me ne voglio nadare Seguitando e suoi amanti fini Nell' opare el\(^h\). In fatte moditare Illominata da raggi divini, Per li qual sia in veritade salda. Nella qual verita Penima galda.

- 38. Voglio che al tatto mie volentà sio l' esser al mie Signor ubidiente: Quando peccasae per la colpa mia Esser ne voglio dentr' al cur dolentr, Desiderando che per la suo via Ogni anima si corra tostamente, Eletta dall' eterna sapienzia Si come piace a la suo elemenzia.
  - 59. Utinamante el mie signer laodare Engagariare? 1 vi eco tatto l' enere Di riò ch' ha fatto a fa e abe vuol fare, Pesiderando solo l' suo nonce, Coo quella dasna della qual pigliare Unano estre volse per amore Dell' anime, le quali tell' avia Al quale coore, laude e gloria sia.
  - 60. Ma quando sará detto dal diletto: Su sie menato, earo mio antico, Di queste coso non averò intelletto, A prezzo quasi non l'arò on fico Per sola grazio, caro mio affetto, Portato ne sarai su all'antico: Allora saran queste tre potenzie Poste in aftre maggiore eccellenzie.
  - 61. Secondo che mi sarà conceduto Da quello onnipotente trino mo, A questo punte diventar vi muto. ... Nan ci può esser qui ingegno nesuno. Fa e disfà si cmi hai provvedur. Ta ei qual solamente non per ono, Ma per salvar ciascun da te eletto A morte desti el tuo figliuto diletto.
  - 62. Tu el qual se sopr agai intelletto In trinitade salo una sustaoza, Tu m' lasi donato intelletto el affetto; El hai in te posta la mie speranza Per amor dello sposo mio diletto; Che m' ha sposta per la smisoranza Ismisarata del divuno emere, A te per lui sin gloria ed noore.
  - 65. E a te, sposo mio innamorato Onore e gloria in eterno sia Pa quella donna che ti sta al'allato, E dalla triunfante compagnia, Ba ciasem che per te saria salvato, Si conse piace a te, speraoza mia, El qual per grazia futta un'hai tuo sposo: Jamar ti voglie sopera gia altez cusus.

- 64. E ta, regina del saperno regno, La qual se' sopra gli angiori cualtata Dal glorinos too Bilinol beniquo (sic). In sempiterno sic te onorata: Per la sno grazia e per te l'etera' igno L'anima mia sia riscaldata. Benedetta sie tu dal sonamo amore Che ti sposò o dal Padre fattora.
- 65. Benedetta sie tu dalla natura Angelira, dalla sante, dai santi, Imperatrica della supera 'atura: Benedetta sie tu da' militanti: Benedetta sie tu senza misara, biletta madre da' fedeli amanti: Benedetta sie tu, fonte di grazia, ia qual d'aunti non sarvi masi sazia,
- 66. Voi cittadin della città sovrana, Angelien natura, sante e santi, Pa cosa el quale prese carna umana Beachetti siate voi tutti quanti: Per una canisma misera e vana Perguel I somma annato, o veri amanti, ser dei sensiri ni doni vettoria, Avoia chi la laudi lui con voi in gloria. Deo gratias. Amen

### XVII.

## 1. Udite che m'avvieu per Cristo amare. 2. Amando 'l mia Signora,

- Cristo Jesu diletto,
  Con tutto quanto Il core
  E con tutto l'affetto,
  Per lo 'afinifia amora
  Ad amar son costretto:
  Sentoni tutto in amor transformare
- 5. Nell'amor transformato Con gaudio inandito, Con quello inaamurato P mi ritruovo anito: Nell'amora increato Tatta son consupito (sic), E per amore mi sento disfare.
- 4. Per amor mi disfaccio,
  Como la cer'al fuoco,
  E com'al sol ghinecia,
  Tanto na 'neend' a coco:
  In alto boci caccio,
  Tanto ch' io aroco
  Dicendo: amor Jesu, famit' amare

- 5. Famit' amare tanto
  Ch'amar più non ti possa,
  O dolce Jesu santo,
  Cha d'amor m'hai percossa;
  Dal mio peccato tanto
  Per grazia m'hai riuossa
  Con volonta di più son ci tornaro.
- 6. Prego che mi perdoni, Se perdonar mi vogli, Per gli infiniti doni E qua' scoppra far avoli, E se non fra i demoni Fana' andare' a que' dvoli, Judica nue Dens, coma ti pare.
- 7. Si come t'è 'a piscere
  Cois sempre sis fatto:
  Tutto il mio volere
  Per lo tno è disfatto;
  El mio falso vedere
  Sempre è stato matta:
  Nulla non sia del mie desiderare.
- 8. Tutto I mio desidero Da quinci innanzi cusso: Sol per lo splendor vero, Che mi ha tratto del basso, Nulla cosa non chero: Sol fermata nel sasso, Dove I dificio non può ravinare.
- 9. Dormo aicuramente
  Nell'amor confidate:
  Non volendo nieute
  Ogni cosa m'è dato.
  Quante vivo gaudente
  Non me l'arei Pensato!
  El gaudio mio nullo mi può farare.
- 10. Nan può l' operaziane
  Del somnto ben matterra:
  Le prime ordinazione
  Non si può mai disfare:
  L' eterna unione
  Chi la può separare,
  Nè l' possestut' el possessor lassare!
- 41. Non mi perria partire
  Dall'amore infinite
  Ne gaudio ne martire,
  Bano no alto sito;
  Però che 'I somma sire
  Ma legato col dito
  Cou un tal nado; non si può diafare.

12. Aduuquo, asuna ima, Ben se'aventarata, Da poi eh'hai 'n balia Ricebeza sanisurata: E'l figliuol di Maria Si te l'ha gundagnata, Qoando per te volse'n croce spirave.

13. Per donarti la vita
Per se elesse morte,
Per furti ribandita
Nella superna corte;
E con lui t' ba unita
Per amor saggio a forte,
E dotce più che non si può peusare

f4. E per resuscitarti
Egli è risuscitato:
Per speranza darti
In ciel se n'è andoto,
E per innamorarti
Lo Spirito ha mondato
Cant tauti doni: mon gli puoi stimare.

13. Che farai, dilettosa, Per amor del diletto, Che ti s'ila fatta sposa Per lo suo don perfetto? Per farti, guadiosa Di croce volse letto, È del suo ssagne ti volse lavare. 16. Faccia la suo bontade.

Risponde la ginliva,
Di me ago volontade,
Che dellu mia m' ha priva:
Per mia nicchilitade
Veder, son fatta viva.
E lo mie vita non può infernure.

. 17. El mie vivere è morte, El morir m' è guadagno: Son'operte le porte Dell'alto ciel per l'agan, Che tanto n'amà forte Che del sangue fe' il bagau, Nel quoi mi voglio per grazia baganre

18. Escone fuor mondoto
Do ogni infermitade,
Tutto alleggerato
Con vera santiade;
E sonni 'unamorato
Della sonnan bontade,
Nel cui amor mi vaglin anneyare

49. Annego nell'amore, E per amor so'morto: Non ci truore litore (sie), Fondo nè anco porto: Nun mi riman sentore Di nullo amor tro: E i indicibile il mio giocondore.

20. El mio gaudio non manca, La mia gioja non passa, La nia corsa non stanca, Né'l vero amor mi lassa: Vettoriosa e franca L'anima mia trapassa Nella eteruità dove diè stare.

21. E star debbo per certa
Nel gandio del Signore;
E però fu aperto
Co' la lancia 'l suo core:
Per lo qual sangière e merto
Del mio bando son fuore:
Nulla non debbo dar se non oppare.

22'. Autor, attar non voglio Son to infinito, Per cui amor mi spoglio D' ogni mi' apitito. Sa' percossa allo scoglio, Tutto mi son contrito! In polyero mi convien ritornare

25. In polycro torunto So'per nicchil volere: Nello infinito annuo Ilo perduto 'l sapero, Mio potere è maneato Per lo nicchil tenero, Nel qual 'P sento sommo dilettare.

24. Diletto nell' altezza :
Stando giù nel profondo:
Nella sonina doleczze
Per l'amarezzo abondo:
Veggio esser vanezza
Tutto ciò ch' è nel mondo:
Nell' alto cielo è el mio conversare.

'23. Converso per smore In cirio standu iu basso, Veggiu lo 'imperadore Per cui '1 tutto lasso' Nel superno dolzore Solire m'è un passo: 'Nun batter d'occhio li mi fa velare. 26. Vols l'anima bella In gloria 'u istante, Quanda l'amor l'apella Subito gli è davante: La sua gioja novella Sempre sarà durante, E fu in prima che lo 'ncomissiure.

27. Prima che oulla fusse Fue il suo gaudio pieno la quel che la produsse: Nel suo saper sereno La sua colpa distrasse: Poi morendo nel Inno (siet) Per dismisura del auo traloccare.

28. Lo 'nfinito versato S' è per amore 'n prinsa E 'n ciascan ordinato Nella beata cima, E sarà consummato El versee suo atima Eternalmende col suo onorare.

29. O somma onoranza,
Che onorar ti degni
Per tus clerna nannza
En color che tu segni:
Solo una sustanza
In trinità tu regni;
In te per Cristo è 'l usio dilettare.

50. Per Cristo salvatore In Dio F anima galde. Nello 'infinito amore Con allegrezza valde; Però con tetto T core lo sacrifico lalde Al sommo bene con vociferare

S1. Vociferando sebilla (sic)
L' anima 'nebrista;
Per men d' una favilla
È tutta divusupata:
Men d' una gutta stillo,
Dentro v' à anegsta:
Ur che farebbe nel suo diluviare?

32. O infinito dilavio, O mar non terminato, O non cossante pluvio Immenso traboccato, Eufrato, Danubio No 1 Tigos si sfrenato Nicale simo appo 7 tino abondare 55. Tu' sbondanza cognita Non è della scienzia ; La tuo bonth precognita E' da tua sapienzia. O gloria incognita, Chi n' ha esperienzia Nulla ne sa di totte 'I contemplare.

34. O invisa bellezza,
O gandie non saputo,
O non nota dolcezza,
O onor non contenuto.
O non gustata chrezza,
O solo non treduto,
O per te solo in te solo starc'.

35. O solo Dio mio, Del qual nulla dir paossi; O solo mio disio, Per cui amor mi mossi! Solo te sdor' io, Amor, nel qual mi mossi, Quando l'amor comincisi s lassare.

36, Amore, amor verace Che d'amor m'hai privato: Amor paet'hai in paec El desiderio affamato: Ogni com mi piec Del tao prim' ordinato, Quando nel tuo saper fu 'l seguitare.

57. Nel seguitar perfetto
Del primo ordinamento
Solo è il mio diletto,
E il mio ver godimento:
O super benedetto,
O mio contentamento.
El cui volor non si può commutare!

58. Tu sol incommutante Se' di tatti P'essenzia: O solo in to stante, Del tutto hsi provvidenzia: O sommo consolante Di chi t'è in piscenzia, Io so' da te per te sempre laudare.

39. Io so' gloris di Dio Per lo mio dolce Cristo, Del cui amor so' io Dentro e di fuor misto: Nulla cosa disio Per lo 'afinito acquisto, Cha io ho fatto per nicchil douare. 40. Nicehil posso donare, Në nicehil ritenere, E nello stante stare E non vi s'attenere: Chi dice: i' so parlare, Non ha chiaro vedere: Parlar di ciò si ò fantasticare.

44. La sottil fantasia
Di ciò nulla comprende:
Voler mostrar la via
El diviar osteude:
L'alta verità pia
Parlar di ciò a'offende:
Meglio à 'I tacer che Il falso dimustrare.

42. El falso mostramento
Dell' minano intelletto
Tutt' è impedimento
Del vero amor perfetto:
Ma nel primo momenta
Dimostra alcun oggetto
Di quel camin che poi si vien lassare.

43. Lasso, anima niia,
Totto 'l cognito vano,
E tutta insiene sia
Nell' incognito sano;
Che di quella Maria
Per te si fece umano,
El cui splendor fa ogu occhi accecare.

45. Accerat' ha le menti Angeliche ed unane: Già non son comprendenti Di quel che in so permane, Ma gustoudo gaudonti Son di quel vivo pane, Che mai non sazia con sempre saziare

45, Sazia è la mia voglio
Con insaziabil fause
bi salir quella soglia
Del beato reame:
Quando sarà lo spoglia
Del mio corpo letamo,
Che m' impedisce l' ultimo cenare?

46. O cena mia ooviasima
Quando ne sarà ora 9!!!
O viranda doleissima,
Lo fame mi divora:
O nensa abondantissiua,
La 'ndogiar m' occora:
Parmii uo' ora mill' anni aspettare.

47. Aspetta con affanni E con gaodio la festa : Parmi l' ora mill' quni Ch' in mi spogli la vesta, E uo beati scanni Laudi l' alta, maesta : Voglio non voglio, non so qual pigliare.

48. Voglie se vuol le stante, E se non vnol non voglie: O alto non piagante (sic), Per cui voler mi spoglio! O dolce consolante, Del mio bando non doglin, Per lo qual veggio te in mo suare!

In me per ansor puro;
E per te sol te colo
E nulla del tuo farro.
To se' ogni tesoro,
O primo ben futuro,
Che per la colpa voolesti penare
50. O colpa aventurata,
Che veder moritasti.

49. Amar ti veggio solo

50. O colpa aventurata,
Che veder moritasti
Verità incarnata:
Tanto l' umiliasti!
Anima lanbissata,
Ch' ogai peccato amasti.
Vituperasti l' oteruo onorare.

51. To hai vitoperato
L'onoranza loudabile,
O turpido peccato,
Tanto vituperabile:
Per te nom diventato
Si à quel sommo amabile,
El cui principio chi puo inarrare!

52. O dannazion terribile Di quant' onor se' degna! Da poi che lo învisibile Per te morir si degna: O colpa îndicibile Che la Vergino lai pregna, Per te si pnò ogni cletto allegrare!

' 35. La tuo somma trestizio In gaudi è commutata: La 'infinita doviria Per te di grazia è data: Per to chiara nutzia Della bontà incresta Hanno gli eletti nel sommo squordare. 54. O glorioso sgoardo.
O gaudioso giucco.
O sempre amuto tardo.
O conoscinto poco,
O fonce en cui tant'ardo.
Che io non trueve luoco
Sol per cagion del mio grave peccare!

33. La 'afinita malina
Del mie gran malcfizio
Alla bontá divina
Fece 'n croce dir: sizio
O grando mia ruina,
Cho di ciò fust' inizio:
In gaudi è mosso 'I tuo adolorare.

56. O ottimo dolore.
Per cui beata gloria
Possede el peccatore
Con palma di vittoria,
Ibo' ol nostro sentore
Msnea o la menoria,
Quando s' accorda la vertii sonare.

57. O fede solidissima: Vita dell'alma merta: O speranza certissima, Per cui la lac'ò orta: O carità parissima, Non ti si chiude porta: Volotà torta fai tutta disfare.

58. O bilanciar giustissinso, El suo a ciuscan rendi: O senso prudentissino, Ad amar sempre attendi O temperar savissino, Dal furor ti difendi E tu, fortezza, non ti puo fisecure.

59. O d'agni beo datrice. Di santa umilitade, D'agni virti radice Tu se'in veritade, Tu ti tien genitrice: D'ogni malignitade Tuo chieritade non può anchbiare.

60. V besta entena D' ogni virtú perfetta, Gai tni loghi raffrena La vita maladetta: Nell' abondante vona Bell' acqua benedetta Chi ti seguisce può sempre trimare: 61. O acqua graziona
Che fai l' anima monda,
Bella e ditettona,
Sol d' amor setibonda;
Nell' adornata sposa
Quant' è el ben ch' abonda!
Chi più ne guuta men ne sa parlare.

62. O secreto misterio
Dell'amor consumsto,
Che mai al desiderio
Tu non se'dimostrato,
El tuo suprem' imperio
Voler he terminato:
Più non desia goder ne' penare.

63. Tu ti vedi, non vedi, Nel fondo senza fondo: To per to già non credi Uscir di tal profondo: To hai fermati i piedi Nel figurato tondo Senza principio, mezzo o mai fiuare.

64. Tu non temi lo 'nferno, Ne della gloria godi: Tu la state nė 'I verno Già mai non muti modi: Fermo stai in eterno, Vergogna, onor non odi: Tanto t'assodi, non puoi sungare!

65. Tu se' colonna stabile Cho 'l difizio sosticai, Per lo 'nfinito amabilo Tu sempre ti menticui: Tu sempre se' durabile, Tu ogni ben conticni, Tu senza fino ti puo gloriare.

66. Tu gloriose privo Sc'del si e del na, Del si si tu se'vivo, Ed anco del no no: Tanto se'fatto divo, Esser più non i si può tessero assimigliare. Non ti si può tessero assimigliare.

67. Tuo luceote aplendore Si è seman caliggine, Nello infinito assore Sol per amore affiggine, Lo infinito dolrera Tu sempre guatar deggine (say): Non ti si può anarezza apressare. 68. To non temi la morte,
Tu non cari di vita,
Tu scappe corri forte.
Tu non se' indebolita;
Dalle volonit torte
Tu te no se' partita;
Tu te' salita ol soprasommo amare.

69. O anima privata
D' ogni piacer di sotto,
Per amor consamusta
Ogni legame bei rotto:
Tu se' tanto montata,
Non ti si pnò far motto:
Tanto stai ritta non ti puoi piegare.

70. O beata fonico

Cho se'arsa nel fuoco, Alla qual ti si dice: Sali 'n più alto Inoco, In gloria felice Sarà sempre el tuo giuoco Di qui a poco; già non puo' fallare.

71. Non pno' fallar tuo gloria, La qual per certo aspetti, Da poi che bai viltoria De' liniti diletti; Non ti a' apressa boria, L'onor di Dio aspetti, Tutta ti getti nel profondo mare.

72. Tu notendo in disio Con gaudio non resti: Tu onerato Dio In tutto essor vorresti: Di Su or lavorio Tu solamente vesti: Tu più coi mesti non è il tuo reguare

75. O anima, considera La tua nobilitade, Creata saper sidera Sol per la sno bontade, Dopo el qual sempre idora (sic) Con tatta puritade: La voritade ti vuol liberare.

74. Ta libera per Cristo
Fusti, se'o sarsi,
El qual per te fu visto
Infiniti aver guai,
Del eni amore acquisto
Per sno bontà fatt' bai:
Tu 'L vederai con chiaro sguardare.

75 Nunc autem per speculo Alemas simiglianza Veggiolo, e però pregolo Per la sua smisuranza, Cho nel beato secolo, Dov' è ogn' abondanzo. Alla scoporta lui possa mirare.

76. Sempre a faecia a faecio
Con quegli altri gaudonti,
Se cosi' è lono gli piaccia,
E non dico altrimenti:
In quell' alta bonaccia
Son gandi riconti
E qua' le menti non posson contare,

77. Dove l'anime sante Ciascana nel san grado, La sposo innumeratite Al qual so tutte in grado, Con bore incessante È aon canto leggiadro Non finan mai quol sommo ben laudare.

78. Dove lo jorarchio
Degli angelici cori
Con dolte molodie
Negli oterni dolzori
Quel senza notte e die
Signor sopra i signori
Di ringuzziardo non posson ristare.

79. Dovo è quell'altissimo
Regina incoronata
Sopr' ogn' altra dolcissima
In gloria esaliata:
Nella sedis bellissima
Cristo l'ha sublimate,
Volendo lei sopr' ogn' altra onorare.

80. O gloriosa Vergine Sopra Intte magnifica Ainta me, correggine, Con Gristo mi pacifica: A te mi dono, deggine Per grazia far vivifica, Nello 'afinito amor fammi abissare,

81. Fommi abissar heata Noll'amor di Jesis, Di cui innamorata Sepri-ogni altri se'tu, Unita e transformata Qasal'esser si può più, Fammi Madonna con quel senzo pare. 82. Qui per suo grazia pura Quanto più è possibile Auti senza misma Quell'amore indichile; Ma poi in quell'oltura El sommo intelligibile Per suo bontà mi faccia collocare.

85. Dove lo libertade
Non è già mai suggetta,
Dove la nobiltade
Non paù esser dispetta,
Dovo la caritade
Si è sopraperfetta,
Dove l' amor non paù intepidore.

84. Dove l'alta bellezza
Non ricere pallore,
Dov' ò somma dolcezza
Senza nullo amarore,
Dove quella ricehezza
Non paù perder valore;
Dove quello splendor non pao scurare

83. Dove è ognun leggiero Seoza nullo gravamine, Dovo è eiuscum sincero Senza temer d'esamine. Dove si sa el vero, Dove è privo T falsamine, Dov' è adempitao T vero amare,

86. Dove è somma letizia Senza turbazione, Dove è ogni mondizio Senza mai lesione, Dove è ogni divizia Di consolazione: Dovo non e'auca mii il ginbilore

87. Dove la gorentudine Non envecchia niente, Dove la fortitudine Debilità non sante. Somma bentitudine Cho dura ciernalmente. Lassa si è secondo l'operare.

88. L'opore (sie) elso perrengons
Nel gandio beatissimo,
Che 'l euor legato tenguno
Con Die gloriosissimo,
Che tutte viria spengono,
Sono l'amor parissimo,
L'adorazion con puro enor landare.

89. La vera adorazione Con le divine lalde, Cardial dilrzione Tengon l'anime salde Per annichitazione, Pore sempre si gande (sic) Asunte so' nel vivar non finare.

90. Dov'el bento vivare
Già mai non-può morire.
El canto e l' balle e l' tière (sic)
Non deggia mai finire:
Non se ne paote scrivere
Immaginar ne dire
Niente di quel gandio ne pensare.

91. Ma quondo noi saremo Fnor del mundono ombracolo, E per grazis staremo Nel glorioso stacolo. Chiaramente intenderemo L'altissimo miracolo Del divin verbo che volse 'ncarnore.

92. Con chiara visuone
Di quel primo noviss'no,
E con cognizione
Di quel profondo altrasimo
Con somma fruizione
Del sommo ben doleissimo,
Con vera pace senza sui finare

95. Vedren l'anima umile (sir) Di Jesu re benigno Ce'la suo carno nolile Cho s'arrosti nel legno (sie), Che fa placar le inanobile Per virtà del sno igno, En cui per eni s'è'l sommo pasquare

94. O pasqua gandiose,
O festa non finita,
O gloria dilettora.
O doleczza adempita,
O fattor d'ogni cosa
Via;
Tin se'cho se'el sonumo gandeare.

95. O infinite gaudio,
O citid dilettissima.
Che cosa in te audio!
Melodia doleissima.
Perdonami che andro
Parlar di te, santissima,
O nobilissima, non disdegnare.

96. Deb non avere a sdegno
La ruia presunzione.
O glorioso regno
Con somma unione,
Sol di penserue indegno
Per mia offonsione;
La quale ò tanta, non si può stimare.

97. Ciò ch' i' ho dotto e diro Non valo nna medaglia : Nell' infinito unico Parlare ognun barbaglia : Di varità nimico So' facendo tartaglia, El mio laudar si è sommo binsimare

98. L'altezza sua sublima A nullo è manifesta: Volerne fare stima " Verità si sopesta: To vai facendo rima Per vanità di testa; Non sai ne saperai che ti belare.

99. O mento nia farnetica.
Che vai tu vaneggiando?
Che per te si balbetica,
Che vai tu par belando?
Tu non sai giometrica.
Che vai tu misurando?
Yuo' in la diemisura terminare?

400. Termini tu lo stermino
Con tno parole matte,
O vilissimo vermino:
Quante novelle hai tratte!
O ignorante germino,
Ch' a pena ŝuggi il latte,
Pon bocca in cielo con terra leceare.

401. Vergognati, fanciullo
Fasciato nella culla,
Tno dir non vale un frallo,
Del vero non sai nulla,
Dello 'afinito, nullo
ve sa dire nna fralla;
E ta mi par che 'l voglia dimostrare.

402. Nota è la potenzia A quello cannipotente, Alla suo sepienzia Ogni cosa è presente, La suo benivolenzia Le 'afinito elemente Risguarda se per se solo in se stare. En tus egualitate,
O dolcissimo amate
Di tus somma bontade,
O carità durante
In tua infinitade,
O luce in cui risplendo ogni sguardare.

103, O dolcissimo stante

404. El too splendore illemina Ogni luce creata, O vivonti tre flumina In one adunate, Altissima cacamina Tu m'hai abiasata Nello infinito tuo amare.

103. O dolcissimo amore El qual sol mi, ertifichi, O dolcissimo splendore Che solo ni clarifichi, O iufinito odore Cho tanto m'odorifichi, Tanta soayith chi può gustare?

106. Chi può gustare 'l gusto (sic) Doll' infinito annto ' O dolcissimo mosto Dallo infinito dato, Inchristo tosto Ta fai chi u' ha gustato.

407. L'amor tolle la lingus.
Tolle el core e la mente.
L'anima d'amor pingus
Altro ch'omor non sente,
Non sa che si distingua
Di quollo auor sovente.
El qual distrugge tutto 'l contemplare

408, O amor contemplato Sol dalla tua altura, Lo 'ntelletto creato Non ne può dar figura: Amore snesurato El cuor tutto mi furo; La tuo calura co' potrò portare?

409. Co' potrò la bassanza
Comportar tauta alterza,
La 'nfinita ignoranza
Come tanta eericzza '
O somma dilettanza,
Lo inita somma omarezza
Tanta doleczara non può sostenere (sict.)

110. O anatanzia, unstegno
Di mia debilitade,
Per te a le n'attegno:
Infinita hontade,
In to vivu e regno
In eterna amistade
Per podestade del tuo sommo donare

111. O donatore e dono,
O ben comunicato
A que'che in te sono
Per antor consumato:
O senza fino bono,
Niente t'hai serbato,
Niechil cognosco del tno abondare

112. Nicehil dello 'nfinito Conosco ol mio vedere, Del sommo ben compito Nulla a'ha a touere. O infinito audito Chi ti può sostenere, Che in intante nol facci assordare?

115. O inaudito suono
Che ogni orecchia assordi,
O indicibil tuono
Ch'ogni memoria stordi,
O altissimo buono
Che tanto 'l euor mi mordi.
Che per amor mi seata divorare.

114. Tutto m' ha divorato
El tuo amor verace,
Arso e consumato
la ardente fornace:
O amore ismisurato.
O mia computa pace,
Nicchil mi piace nel voro contentare

145. O doleissime ladro
the m' ha furato tutto,
El falso amor hugiardo (sief,
tutor, to l' ha distratto:
t'er te canto leggiadro,
Por per tuo sanor cutto.
Perch'alcun frutto possa seguitare.

116. Segnitar non potria Del mio dir buona cosa, Perchò l'anina mia È disleule sposa, In ogni cosa ria Fatt'è abominosa. Si come sni, amor senza pare. 417. O seaza par doleissimo Cho ogni cosa sai, Nel mio pecear laidissimo Cader veduto m'hai; Ma per tuo don santissimo L'anima rilevat'hai En più altezza per mio profondare.

118. Per la tuo grazia para De' peccati l'abiaso Ni trai a quell'altara Del dolce crocefaso; Amor faor di misura Che sempre a'ami fisso, Pensando in ciò mi fai stupefare.

119. Stupiece agai senso Pensando l'abondanza Del tao amor immenso Per tuo eterna usanza, Del qual fatt'hai dispenso A tanta mia fallanza, O inusanza del tuo ben guastare

120. Guesto mi so' in tutto Seaza numero volte, Tutto mi so' distrutto Per le offese molte, Per lo pecento bratio Tutte grazie m' bo tolte; Me tu me l' bai volate raddoppiare.

421. O dolce raddoppiante Degli infiniti doni A me vitaperante Degno atar coi demoni: Sol per grazia donante Veggio che mi perdoni El mal ch' bo fatto, fo e deggio fare.

422. Ma perebi gli è possibile Che per mia grave offesa Del giuditio terribile In fine io sia presa, Alla pena indicibile Andar nou fo contesa, Se t'ò 'n piacer mo ne vo' contentare.

425. O beato coatento
Del divin piaeimento,
Cho da me bai spoato
E 'l gandio e 'l tormento
Nel dolce avvenimento
Del tuo ordinamento
Rimango vento (nic) senza contrastere

121. O battaglia compiuta,
O pace stabilita,
O luce apparuta,
O tenchre partita.
Tanto se fatta astuta
Non puoi esser ferita,
Tua armadura non si può tagliare.

425. O bene armata, anda Del volor razionalo, Tu si hai fata muda Dello spirituale, Tu ancora stai-renda Contra del naturale: Già ai comiacia il tuo requiare.

126. O requie perfetta Per grazia ioconinciata A l' anima diletta Nella vita scurata, La gloria l' aspetta Dovo anzi beata Nel senza fino con Dio gaudeare.

427. El gaudio venturo
Quanto e qual si sia
Nullo cuer fanto puro
Stimar nol poteria,
O splendienta scuro,
Vita, verità via,
Al cui imperio ognuno si diè inchinare

- 428. Inchinami la grazia
Per sola fuo boatade
A non vederni sazia
Della tua volontade,
Per la qual si si spazia
L'aciona in veritade
Nell'amistado del perfotto amore.

429. O solo amor perfetto, Che t' ami negli amasti Per lo tuo don perfetto Del tao amor gli ammanti, E poi nel tao ecopetto Tu gli fai trianfauli, E 'a tutti laudi te senza ristare.

430. A to da te amabile
E in eisschednn eapare
Sempre laudo duratilo,
Com' al tno voler piace,
O trino nno stabilo
Alissimo veraco (gnarQuem nossa vivare (aic), eni servire est re-

431. Regna in se medesimo (sie)
Per se sol da so stesso:
Chi bene el cristianesmo
Segne, regna con essa,
Nel sagrato battesmo
Del fooco si l' ha messo
Che 'l purg' e netta con sempr' affinare

132. O fine mie deleimime Che sempre mi raffini, Sol per tuo den santissime Per grazia mi t'inchini, O Die gloriosissime Cogli amanti divini Per tuo bontà mi voi connunierare

455. Tu m' hai connumerato Cogli amanti fedeli, Ed hami stilupato Dagl' iodicibil teli: O amore increata Che più non mi ti celi, Sempre ti vo' landar, laudar, laudar, Deo gratias Amon

## XVIII.

X1. Ottima tenebria, Privami della luce, La qual mi tolle Il duce Cel la auo melodia.

2. Co' la suo melodia
La luce ni lusioga
Bonandoni nel cuer' nuovo vilendore.
Quando in tenebria
Circlo che mi sospioga,
Maggiornited di te mi truovo fuore,
Lucente tenebrore;
Non sostener, tal cosa.
Che l'anima tan sposa

Faor di te voli via.

5. Faor di te noo lassare
Andarla si volando,
Perché in tuo seurità sol ba riposo
Meditar, contemplare
Di to la tiene 'n bando,
El qual se' si naccroso,
El qual se' si naccroso,
Che oullo è intelletto.
Ch' aprenda te perfetto,
Quanto o qual ta san.

- 4. Quanto la dismisura
  Sia, la misuranza
  Saper non polo di tal rosa niente;
  le la supri ogni altura
  La prefonda bassanza,
  Come di ciù può essere intendente?
  El sopra riluccuto
  La cecità ona vede.
  I' chi vederti er-fe
  Non seppe moi too via.
- 5. La vie ritta regale Ē nē s. nō a. (ież), So da ea it tu la saegni è conoscipta: Chi sale altro scale Sprano o terra venne Pirrendo averghi tao luce veduta; La quol è si aceta Che l' animo beste Ne son turul' accrectet, Non sanno quanta sia.
- 6. Non potrebbe già mai Creata intelligenzia Intendor te intelletto increato, El qual sol soprastia Ogni altra safficenzia, Da te smisurato se' misurato, Lo 'atelletto creato Tanto di te comprende, Quanto grazia gli ostende Data per cortesia.
- 7. Per cortesia ti piaccia,
  Tenchre somma Ince,
  Che pre te sia el mie reder circo,
  Acciò che aelle broccia
  Di te, eterno dince,
  Sempre mi truori più non stando meco,
  Eternalmente tero
  Per ton grazia mi truori,
  Vita per te rimaori
  Tratto per la tna via.
- 8. Per la via di te, vita, Traemi 'n veritade Secondo 'l tao piacer unità trino; M' onima rapita Sy' a te, militade, amor divino Per amor del bambino, Che portò quella donna D' ogni verta colonas, Giò fa virgo Maria.

#### · xix.

- 1. A to Die Podre, a te Die le <sup>1</sup>-sode. A te Die Spirits Sande Isade teid. A te trins, a te une Die solo Onor e gloria ti si renda valde: Te seemne beare solamente cole, Ia eui per cui l'asima mis goude (sict), Nel eui amor solamente si posa Amando te per te sopr'egni cosa.
- 2. Sopr' ogni cosa te rolamente ann Non pre la suc votti, ma per tuo dono; Amandoti d'amarti uon si afaron, Omnipetento el infinito hono, Cota tutto I en doclassimo it chiumo, Esundi iei dell'altissimo trono Della tos marsta, d'ogni hen fenit, Si che del numer aia delle congueste (sie).
- 5. Conginula per amor, amor versee, Naturalmente a to esser divia, Amor doleissimo in eni fornace Arde per tuo amor l'anima mia: Sopr' egni cosa el tuo amor le piace, El qual amor si è diritta via E verità e vita permanente, Per eni l'anima vivo eternalmente.
- 4. Eternalmente vive nel tuo amore L'asima per tus pura grazia tratta, Illuminata da quello splendere. Che P ha con teco una cosa fatta; Amor dolcissimo consolatore, Per cui la mis volonti è disfatta; Nulla disia sotto T ciel nè sopra, Ma sol contessita i'd'opti it'opra.
- 3. D'ogni cosa da fe fatta o permessa Indifferentemente si contenta, Amer delcissimo, poichò in essa La irrazionabil sete hai spenta; Ogni disio in lei per te cessa, Poichè con teco una cosa diventa, Amor dolcissimo, amor verace, Amor, amor, o unis compitta pece.
- 6. O vera pace, nella qual quiesco Per certesia dello somma bontade. Di te, amore, per lo qual foro esco Per para grazia d'ogni fabitade; Gustando te, doleissimo amor frecco, Per la "immonsa di te caritade. Nel tuo amore per tuo amore annego, cel tuo amore per tu' amor mi lego.

- 7. Legato per amor con teco unito,
  Amor, amor, amor, amor, amor dolcisimo,
  Amor, amor, amor, di te vestito
  Deutr'e di faor so' per tuo don sentissimo:
  Amor, amor, amor sopr'egai addito,
  Amor, emor, amor, amor allissimo,
  Amor, amor, amor, itt si m' he' morta,
  Amor, amor, ditro non mi conforta.
- 8. Confortami, amor, in nelle tuu lable. Nello qua'tatta per amor mi spaudo, Con gioj' e feste a ellegrezza valdo Nel tuo amor, amor, vado notando. Con altissime voci d'amor caldo, Amor doleissimo, ti vo chiamando, Laudandoti di ciò che fatto m' hai E che mi fiai co hem in farzi.
- 9. Di tutte grazia benefici e doui Che tu m'hai fatti, fai o che farui Laude ti rendo nelle mie canzoni, Ch'i'canto e canterò, come tu sai; Se tutti e mie pecrati mi perdoni, O se giustizia far tu no vorrai, Di ogni cosa land'e gloria sia 4 te, diletto dell'aniua mis.
- 10. Amor diletto, da te atesso amato Nell'asime clue per amor d'infoodi, Tu se'che se'da te stesso laudato Nell'asime lo qual per amor mondi; Amar ti fai d'un amor consumsto, Amor dell'asimo che soprabondi, Amar, amor dell'asimo rittoria, Amor, amor, tu mi trai di messoria.
- 41. Amor, amor, tu mi to' lo 'ntelletto, Amor, amor, tu mi to' volontade, Amor doleisamo sopra perfetto, Amor, amor, amor di caritade, Amor, amor, amor di veritade, Amor, amor, amor di veritade, Amor divino, buntà increnta, Amor, per too amor m' bai liberata.
- 42. Amor, omor, tu si hai fatta libera L'anime mia d'ogni amor di sotta, Amor, amor, amor, dopa f' quai idera (sic) Amor, amor, amor, tu m' hei condutta: I'n m' hai lexata e tratta super sidera Ml'invisibili fuocu che m' ha rotta, Vel qual l'utta mi sento dissolvere E diventata so'cenere e polycee.

- 13. Nicebil mi veggio nel divino aguardo, Se in me fusse ogni perferione, E meggiornanete se i ben regguardo, Cho so' abisso d'ogni perdizione: Antor delesismo, amato tardo Da me degno d'ogni maladizione; E nondimeno la tao bonth para Eletta m'b a nella superna altera.
- 11. Là dove vedaré la heatissime Trinità solamente una essenzia, Con visione cettore chiarissima Veglarè Cristo acomma sapienzia, El as uno madre Vergine santissima Cen tutti quo'ehe aono in aus presenzia, Augelien natura, sante a sauti, Sol per tuo donne, o auante degli amenti.
- 45. Questo che io dieo, o immensu autore, La vera luce novella ma'inegna: Per quella fedo che mi dai nel cuore, Autore immenso e carità henigna (sic). Tacer non posso, amore, el tuo aplendore, Del qual tn, dolce amor, ni ha' fatta degna Sol per tuo grazia, amore immenso: Circondani stupor quando ei penso.
- 46. Quand'io penso gli infiniti doni Che nel principio, amor, tu mi facesti, Vedendomi degno satre cui demosi, Cegli nagioli besti mi eleggesti, E per mio purgazion mi desti i troni, E cherolin per mio luco mi desti, E i seralin mi desti, amor divino, Con mi accendessor (sie) del tuo ausor fluo.
- 47. A dominazion (u comandasti Ch'al tuo voler mi facessor (sic) suggetto, Per le virtudi (u mi risanasti Dal falso amor levando I mio affetto, E per le potettoi mi seampasti Dall'empito del dimon maludetto: Amor dolcissimo, di tanta grazia Di ringraziarti msi non sarè sazia.
- 18. Ancor mi desti, amor, i principati Per confermermi, amor, nella tuo pace; Destini ancor gli arcangioli benedi Per farmi di tuo volontà capace; Per gardia ancor gli angioli m'hai dati, Amor dolcissismo sopra verace: Volendomi sopra gli altri malijuno Di tanti doni mi facesti depon bici

49. Di cielo in terra amor to si venisti Per ritrovar l'anime mie smarrita, E del tuo sangue ti [sic] mi redemisti Sol pèr la tua carità infinita; Di te amore tu mi rivestisti, Deutro nel cuore, emor, tu m' ha' ferite Ca' la saetta del tuo amor dolce. Che nol amando te, amor, mi folce.

21. Si come fu da te istabilito, Amer dolcistimo, cosi è fatto, E veramente sari adempito Sol per la tuo bosuli, non per mio atto: Amor, amor, tanto m' lusi stupito. Dell' uso del sentimento m' lui tratto Per ostupor di tauta cortesia Della tuo greria fatta a me si ris.

22. E non di meno niente conosco De benefici delle tao loscalade Donati a me della tao lace fosco Per la "ndicibil mia nasligatisale, Ma per tuo grazia la tao grazia posco, Che tu m'aiuti per la tao pietade: Amor dolcissimo, dammi letiria Co la terzidera doszella socitia.

25. O graziosa leggiadra donzella, Notizia madre della cognizione, L'anima mia tanto piecolella Con verpogna ricorre a tum magione: Senza "I tuo ajuto esser non può bella, Però ti prega con attenzione, Che le conceda lo splendor chiartissimo, Si come piace al vero nume dolessiumo.

21. Amor dolcissimo, amor che tanto Ba ogni parte tu m' bai assediato, Amor dolcisimo, Spirito Santo, Sento 'l mie core d'amor stemperato; In gandio si couverte el mio grun pianto Amor, che per amor tu m' bai priso, Amor, d'ogni altro amor tu m' bai priso, Amor dolcissimo, per te san viru. 25. Vero per 1s., vita vivifirente, Abissats in te, divino abisso, Con tatto I core anando quell'amente Figlinol di Dio Cristo crecifisso, El qual amor aempre sarà divarante, Poichè ta m'hai amor rimesso in isso: O Jesu dolce, o Jesu beniguo, Sentonia tatto ardere del tuo igno.

26. O vero Iusco che mai ti spegni Quando t'accendi sell' anima cletta, Col padre co figlicol tu viii e regni, Sol un Dio in trinità perfetta; Amar ti voglio, amor, con tutti ingegni, Però che del tuo amor sie (siri diletta L'anima mia per tuo grazia pura: Amar ti voglio, emor, seuza misarà.

27. Per quella volonta che ta m'hai data, Amor, l'asima mis fatt'à gilinte. O boutà somma, o carità incresta. Da ta in lei morro gradio dirira. Nel incirchi girinos anniachillats Fatt'à dell'infinito teoro dira, O smor deleismo, o mia vittora. A.te per le sempre sia lande e gloria.

# 1. Fecito m'be l'emore

Di saetta di fuoco, Ched i' non truovo luoco Quando mi giunge al cuore.

2. Quando nel cor mi giunge
La saetta 'alocala,
Nalla cosa non è che mi ritenga,
L'anima si' congiunge
Alla boutà 'recreata:
Per sola grazia, ben che non sia degua,
L'amor la la convegna
Fra lo sposo e la sposo:
La valontà retrosa
Tutta n'è trata flore.

5. Tratta n'é lu discordia, Fermata è la pace, Belle corte l'anima è ribandita, Fatta è la concordia Per la loce verace, La qual loce dintro l'ha rischiarita: Per la qual la suo vita Tutta si rinovella, Diventa giovinella 4. Di varietà vestita
Gon giocondono aspetta
Dinanzi gli è measta con disio:
La rosa colorita
S'abraccia cud diletto,
Cristo Jean in Trinità uno Dio.
Tu sel lo sposo mio
El qual m'hai disposata,
Tu se' cha m'hai cresta,
To se' el mio salvatore.

5. Tu se'sol per essenzia
El quai tutto contieni;
la nulla cosa non se' contenuto:
Tu hai ogai potenzia;
Iu ognia sostieni;
lu nulla cosa tu se' sostenuto:
Tu, amor, se' venuto
Sol per la tuo clemanzia;
Tu, onnisapienzia;
Nu i fai morir d' amore.

6. Tn, amor, m'hai creata
Alla tuo simiglianza,
Pecchò di te l'usas leal servente:
Tn su hai annegata
Nella tan satiniaranza
L'anima c T cor con tutta la mente:
Tu se'lucco arciente
Che m'ardi tutto quanto,
Tu mi rinuevi canto
Tuto pien di doltore.

7. To se'la lince seura
Che deutre si mi Instri,
Tu per ta in'te al tutto mi trai,
Tu se'la vie sicura
Che la vita mi mestri,
Tu 'n veritude conformata m' hai:
Tu tato mi ti dai,
Non ti posso patire,
Cercui di fuggire,
E struggensis el core.

8. El coor mi si distragge
Quanie come la cera,
Quanie toccat è da te vive fueco :
L'affetto si uni fugge
A fe lucrette perior,
Per la quali tosto si m'incendo e coco,
Si ch'io non trauvo loco:
A lanto son venuto,
Non posso far rifiuto
Di si fatto calore.

9. Non posso riflusiere
Cose che ta mi mandi,
Che la nuie volonti in te hai possa
Non posso si cercare
Se ta già non comasadi
Che averti possa altro ch' a tuu posta.
Amore ta si mi hai posta
Faor d'ogni mie possanza
In tanta smisuranza,
Che ci annega d' mie core.

(6. O profondo abisso,
O sempitero altezza,
O lungo e largo sopr'ogai misura,
O sear crocifisco,
O sopr'ogai bellezza,
O sublimato sopr'ogai altura,
O trioitade para,
O semplico notiade,
O divina bontade,
O sopr'oga' altro amore!

41. O vero Die di Die,
Lume vero di lume,
O vero Die solo di Die vero,
Ta se'el primo disie
Tu vivo fonte e fiume,
Ta dell'snime sante disidero,
Tu se'trino intero,
Via, verità, vita,
Ta fai stare noita
L'anima a te afatore.

12. Tu se' principi' e mezzo,

Tu se' senza principio eternalmente,

Tu se' 'I verace fine.

Tu se' sol senza mezzo, To se' sol senză fine, Tn ognia creasti di aiente, Tu fuoco sempre ardente Che ma' ti consumi, Tu se'lame de'lami, Tu se' lume e splendore. 13. Tu l'enime mi trai A tanta claritade Ch' accecato e' è ogni altro vodere: To annegate I' hai lu tanta caritade, Che tanto pondo non priò sostenere: Tu m'ha' tolto il vulere, To m'hai tolto l'affetto, Cieco m' hai lu 'ntelletto Per lo gran tenebrore

14. O tenchera lucente,
O laco tenchensa,
Che 'l tatto vedi senz'esser veduta:
Tu si se' permanente
In te lace focosa,
Ogn' altra luco da to è vasota:
Per to ò assoluta
L anima e ringula,
Per to si è levata
Sopr' ogni suo sentare.

45. Sopra 'I son scottimento
Per to l'anima è tratta:
In te per te noits o transformato,
Per to son condimento
Una cosa è fatta
Con teco amor dal quale ò ricomprata:
Là dove sia menata
Non sa porebò cè como:
Rittraorasi in tal finno,
Cho 'scir non to può itore.

46. Mai non no poote uscire, Poichò ei à sonegata, Nel qual travar non poò litor (sic) sè londo Non si potrebbe diro La gioja snosurrata Cho santa T cere che diventa mondo. L'alto Signer giocondo Nel suo voler l'ha posto: Tanto tricas del mosto, Crode scoppist d'amore.

47. D'amor erede morire
El core iu to fermato,
Touto di te gli dai in abondanza!
Sentendoni ferire
Languisco stemperato,
Celar non puo si fatti anuobrianza,
Amor di simiarronza,
Cho far deggia non saccio:
Struggoni conar I ghiacein
Per lo spasto Fervore.

48. Si spesso mi perenoti,
Sostenor non ti posso,
Amor sopr'ogu' anor desideroso:
Amor, tasto mi secoti,
Per che si Bacchi ogn' osso:
In nulla parte travor riposo,
Tn si vico di noscoso
Senza farmel sapere:
Non ti posso tenere,
No mandorti di faore

19. Non posso far difeas, Tanto m'hai assediato!
Amor dal quale so legato stretto. La too soeti accesa Tetto m'ha stemperato, Pean putisco insiene con diletto: So'avano a sospetto All'asimo reuste, Cho si tengos dirote Serrandoi lo core.

20. Amor, pochi son quelli
Che i 'apura voramente,
Spogliandosi d'opni altro desidero:
Molti son tuo ribegli
Che pajon di tuo gento:
A quegli si è occulto 'l vero,
Però che son entoro
Damo 'l cnor, ma diviso
A ta agnello ueciso
Sol per tuo amore.

21. Non si può possedero
Paco insiame e discordia;
Cho sempre l'uno insieme combatto
Chi collo tao volore
Non si traose i concordia:
Non son per lai lo tuo strade fatte:
Solo "I cuor che s'abatte
Alla diritta via.
La suo mercatanzia
È di comparare amore.

22. Chi ti vuol comperero
Ogni altra cosa dia:
la te tatta la volontà rimetta,
O amor senza pare:
Questa s'ò la mia via,
Per la qual eognetici y oglio coo gran fretta,
A la tuo vulontado:
Per la tuo carrisolo

Fa'di me "I tso onora.

25. Fatto sia 'I too onore,
Secondo che ti pince,
Da ogoi creatura che hoi croata:
Dona el too sunore
E la laco verace
A ogu' anima da te disponsata:
Ogu' anima legata,
Se ti pince, discingilie,
E' o grazia lo ricoglie
Di te, fattor signore.

Dec graties. Amen.

#### XXI.

1. Tal unico ho trovato, Che mi dà mortal ferita: Quando mi fa apparita Tutto m' ha isfracassato.

- 2 Quando l'odo mentavare Fermii fuggir con gran fretta; Ma quando vuol deatro 'ntrare Non posso far contradetta: Unqua sguardando mi saetta, Si m'ha forte intorneato.
- 3. Pensa quando m' ha ferito Dentr' al cor como mi lagno, Quando faggo per l'ndito Odenda mentorar l'agno: Pur vedendol mic compagno Mi ferisce 'anaverato.
- 4. Quando gusto cose dolci La innaudita dolcezza M'asalisce e dice folci, Aspetta la mie fortezza: Troppo averci mattezza, S'il credess'aver cacciato.
- 5. Odoranda alcuno odore, L'odorato infinito Ni circunda si 71 mie core, Che mi fa stare smarrito: Chi di ciò non ha sentito Molto a' è maravigliato.
- 6. Quanda tocco il mie fratello, Vedendo che gli è vestito Dell'imagine di quello Che 'a croco fu arrostito, Non ne posso esser fuggito Cho non m'abbia stemperato.
- 7. Si forte so' assediato
  Da ogai mie sentimento,
  Per ciascun so' balestruto,
  Ogai stral mi passa dentro (sic),
  Fa di ciò molto lamento;
  Che mi veggon si penato.
- 8. Aggio molta gran ragiono Di lamentarmi di lui: Altro (sic) m'ha compassione, Ed i' so' pesto da lui: Quanto più anusto ho lui, Più m'ha dentro bucarato

- 9. Quanto più faccio pregare, Più raddoppia le ferito: S'i''l comiue'a lusingare, Nel cuor uno l'ha investite: Si son fort'invelenite Non guariscon nissun lato.
- 40. Non mi val ceser fedele, Ne aver certa speranza: Quella terza mi par felo Quando con esso ho scontranza, Tradiscemi l'amilanza E 'n prigion si m' ha eacciato.
- 44. S' i' ao' forte, si m' abatte: S' i' ao' giusto, mi condanna: S' i' so' pradente, combatto: Se temperanza ho, mi scanna: S' ogni vertà m' acompagna, Tutto quanto m' ha abradata (sic).
- 42. Quante più vertii avesse, Tanto più mi fario guerra: Quando lui hena ubidisse (sie), Più mi farebbe di serra, Straenssandomi per terra Senza avermi perdonato.
- 13. Ma quando eredesso avero Per mie vertù nulla cosa, Cominciarebbe a foggire (sie), Star mi lasserebb' in posa: Lasserebbe me sua sposa Cader dal sinistro lato.
- 44. Rimarrei con una pace Senza pont' (sic) esser contenta, La qual pace a molti pace Per la lneo ch'hanno spenta: Sol della sorittura la tenta Senton aenz'altro assaggiato.
- 13. Assaggiar solie (sic) cantando O ragionando di Dio: Or credo morir gridando Senz'alcun pensier di Dio: Tanto cho fioco so'io, Perdut'ho quasi 'I parlare.
- 46. Non sarcio più che mi dire, Se non che girò 'npazzando: Di così fatto sentiro Non ne girò ragionando: Agli amanti si comando Che nol m' abbin mentovato.

- 47. Quando P do mentovare Nell' affetto mi saletta (sie); Ma a' l' l' odo hinsimare Mi' anima n' è tralita: Non tengo hilancia citta, Ch' l' non sie intito versato.
- 48. Non gli sumando niente, Che sa ben quetrche si fare: Sopr' ogn' altr' si sapiente, A ciascan sa dispen'are: Più non mi voglio legare Poiche grazia m' ha sfunato.
- 49. Sciolga qualunque gli piace, Chi non vuol legato sia: Allegrato mi ha il vecice, Non so che pensier si sin: Mostrar voglio mio pazzia, Unqua sarò arrivato.
- 20. Molti che qui leggeranno
  Furse lor parrà resia,
  Pershì til nan saranno
  Piangendo lor vita ria:
  Finir vo mie diceria
  Ringraziando I mio amato.
  Deo gratias. Amen.

## XXII.

Distringgesi 'I mio core,
Desiderando forte
Di sostener la morte
Per amor de l' amore,

- 2. Per amor del dilotto Desidero moriro: Con si grande l'affetto, Ch' i' nol potro' ma' dire: Già non aggio a sentiro Cosa che a me piaccia, S' i' non so' nello beaccia Del mia dotce Signore
- 3. S' i' non so' abraccinto Col mie sposo diletto, S' i' non so' traporiato Sopra del mie 'nțellettu All' ardor dell' affetto Nel mie diletto sposo, Nulla traotu riposu, Meadienado di fuore,

- 4. Se di finur vo cercando, Nol posso rivenire (sic): Per pregare ne orando Non lo posso sentire: Non posso a lui salire, Se prima non discondo Nel cuor me conoscendo Sopra tutti 'I peggiore.
- 5. E per ch' io conoscesse No sopre gli ultri cio, Per ch' l' sempre piangesso El gravo falle mio, Non potare' salira Sopr' all' suma sentire Per affetto d' amoro.
- 6. Per affetto 'nfocato Sopra la 'ntelligenzia Non sarà mai levato Per mulla mio poteazia; Ma sul per la cleusenzia hello Spirito Santo Salisco con gran canto Sopra P uman mentore.
- 7. Sopra P uman' altezza Saliseo cun diaio Dinanzi alla bellezza Di Jean Dio mio, E tanto viat' ho io Quanto m' è conceduto ; Qnando ao' rivenuto Impazzisco d' amore,
- 8. Per amor vo' impazzando, Con desidero acceso: Per amor vo' gridando, Si forte ne so' preso! Da poi ch' i' sun compreso Si meno grau tempesta, Sudando vo' di testa, Si m' abonda 'l' fervore!
- 9. St m' abonda 'l dilette, Lu cor mi si distrugge, En Jesu baredetto L' affetto si mi fuggo: Allor l' animo angge La dolcezza divina, Divento aeraliua Per ardente calore.

- 10'. Per lo calore ardente Tatta quanta s'incende; Arde d'amor cocnte Si che l'ecrpo s'offende Sopra se si distende Da carità portato, La qual l'ha confermata A quel che n'e fattore
- 11. A quel che l' los creata L'anima s'anissec; Da lui è uberata Tanto che rinforzissec; Di varietà adornata Dinauzi gli apparisse. Allor si rimbablisec Per lo nuovo apleadore.
- 12. Per la novella luce Rinovella 'I nuo cante; Per lo lume ch' aduce Quell' eterno amor santo, Cuoprela d'un tal manto Che tutta la conuma; In tenebre l'aluma Di lucente candore
- 15. Di candor lucidoso Bilore la sue vesta: Gli ananti dello sposo Di ciò fanno gran festa Allor quel doluroso Quanto può la molesta Per corroupar l'isòr sua vesta, Che piena è d' odore.
- 14. Su'odor non le tolle, Maggiormente le cresce Per lu fuocu che bolle. Che 'l diletto le mesce: Nell' nuor si ricoglie, Yuotari come pesce. Da sno' legami esec Per muitti di enore.
- 13. Per untilta sconfigge L'oste che l'assalince, Per l'amor che traligge El qual la rivivince; Se la lier, non marcisce. Se baoua medicina Maggiormente raffina Per alvan lividore.

- 16 Per alcuna pervossa Diveota anumaestrata: Ma se rompesse l'ossa Per mortali pecesta. Printa ehe sie freddata Ricorri al buon maestra. Che sa ogni siurstro: Fa ritornar alolzore
- 17. E'n dolzor fa tornare Ogai sinistra cusa Quell'annor sanza pare All'anima suo sposa. La qual vuol rifiuture Per lui ogai altra essa: Quanto più è penosa. Più l'abbonda 'l dolzore.
- 18 La anperna dolcezza Spesso le fa sentire. Se per lui amarezza Volentier vuol patire: Si grande è l'alegrezzo. Che giù non si può sluve. Chi non l' ha per sentire Giù non è 'ntenditore
- 19. Chi non ha sentimento Di così fatto stato. Non ha intendimento Dell' autor ch' ha parlato: L' anima ch' ha provato Per guato 'I suo diletto. Ringrazia con affetto L' autor consolatore.
- 20. O dolce roosolante
  Dello spirito mio.
  O Jesu mio anante.
  Tutto mi ti do ito:
  Lande e gloris rendi is
  A te trino sol uno:
  Pregoti per ciascuoo
  Eletto nel tno amore.
  Deo gratias. Amen

## XXIII.

O muor, ebe fatto ni hai
Con teen unita
Per la grazia che mi fai,
Che è inlinita.

- 2. Per la grazia che m'hai fatta Sol per grazia grazioso, L'anima mia è tratta Fuor d'ogi amor vizioso: Dolcissimo giocondoso, Da lungi e propinquo, Per te, dietto mio sposo. Ogni altro amor relinquo.
- 5. Relinquo ogn'altro amore. Te diletto operante. Di te consolatore Lo mie cor ò inflaumante: D amato ed amante. Te amo, non amo: Tu. amore, in me t'ansi. Per lo qual ti branne.
- i. Bramo te pes tr. el quale Solo se' ehe mi riposi. O amore oternale, Che gli amanti fai giojosi: E enor che tu hai 'nfusi piec' Di to gli contenti: D' amar te solo, amore, Sempre sono attenti.
- 3. Attenti son gli amanti D' amar solo te, ansore, Del qual sono infiammanti Donandoti tutto 'l eore: Per lo superno splendore Che dentro gli aluna, L' anima per la ealore Tutta si consuma.
- 6. Consumoni nel fuoco Invisibil che m' incende, Si ch' io non truovo loco Per lo calor che mi fende, El qual libera mi rende Alla suo bontade, Privandomi in tutte cose Della volontade.
- 7. Per la volontà ch' è morta So' pervennto alla vita: Vo per la via non torta Dopo quel che m' ha naita-Per la suo hontà infinita Son giunto a buon porto, Dell'auor purificato Per cui vive Il morto.

- 8. Morto convien che sia Chi rissuccita con Cristo, D' ogni mortal follia E al naturale acquisto E allo spirito misto De' secreti danni, Prima che l' anima sia Fasor di tutti inganni.
- 9. Inganno non ò, ne frodo All'anima nicebil fatta: E'l sno far nulla aprode Se di sopra non è tratta, Per umiltà disfatta, In nicebil redutta, A cni la bonti divina Sè le dona tutta.
- 40. Tutta la trinitade L'anima possiede certo, Per eni ha libertado In questo seuro diserto: Vedendo il eielo aperto. E Jesu istante A la man destra del Padre, Be glorificante.
- 11. O gloria superna. En cui l'anima alossa Per cognizione cierna In lui permanendo fissa: Bo' suoi nenici la rissa L'anima non cura, Por la fréglità santa Che la tica sicora.
- 12. O sicurtà donata Dal diletto alla diletta, Per lo qual si l'è nata Paco di pace perfetta: Nulla cosa non affetta Sotto 'l ciel ne sopra, Per la infinita sustanzia Che iu lei adopra.
- 43. L' operator del tutto lisse dissit (sie), e fu fatto; El eui beato frutto L' anima gusta senz'atto; Dopo I qual vola più ratto Che nulla saetta O del cielo necel volante. Vola la diletta.

- 44. La diletta 'l diletto Prende in prima, essendo presbo quello amor perfetto Che in lui la tien aospesa: Fra lor più non è contesa, Ma somma concordia. Non gli adonanda giustiria, Në misericordia.
- 45., Che vuo' tu, dolce sposa Che ti faccia lo 'afinito? Risponde la giojosa: Di niente ho appiitio, Perche da me è partito Ogui desidero, Perch' i' son commutata Nel solo autor vero.
- 46. Col solo amor doleisaimo Mi ritruovo essere unita, Per lo suo don sautissimo Che di sopra m'ha vestita: La doleisaima mie vita Si è l'amor immenso, Che mi fa esser contenta Sol del sno dispenso.
- 47. Da tal perfezione Già unai partir me ne voglio: Le 'atelletto o ragione Si è percossa allo scoglio: Piò non m' allegro nè doglio Di ciò che accida, Perchè la faccia si muti Dentro fiat grida.
- 18. Grida, signor mio, sia Fatta la tua volontade, E rimossa la mia Che ò compiuta vanitode Per aull' altra varietade L'h' avenir mi possa Non mi vo' mai partire, Poichè m' hai percossa.
- 49. Percossa m' hai col dito Della tuo infinita grazia, Che da me ha partito El voler che ma non sazia: Nel suo voler cha mi spazia Si m' ha colocata, El in mari gaudiorum Si m ha annegata.

- 20. Non sento godimento, Perchè gaudio son fatta; E non ho toccamento, Poichè in eterao son tatta: Sempre alle nozza so' atta: Ogni di m' è festa, Poichè 'I sommo copioso Mi s' è fatto vesta.
- 21. Vestita so' del nuovo Uono second' Idio creato, Per cui ogni ben truovo Per infinito mercoto: Niente gli aggio donato, Che niechil non vaglio: Nello splendor di soo luce Risguordando abaglio.
- 22. Veggio ben ch' io non veggio.
  Ma esso in me si vede:
  Pacifica mi seggio
  Per lo lume della feda:
  L' anima gih pin nun ervde,
  Che se l' à aperta
  La divina sapienzio
  Che l' ha fatta certa.
- 25. Cert' è in veritade Che l' amor dentro lo 'nforms, E per la suo bontado La riforma e transforma: In pace convien che dornia Salva e sicura, Vive della veritode l'atta netta e pura.
- 24. Vivo io, già non io, in me vive 'l vivente Per sola grazia Dio: So', ma non naturalmente La verità mai non nacule, Ne non muor la vita. I so' laude dell' amore Senza mai finita.
- 25. O fine senza fiue, Trino uno indiviso, Le tuo laode divine Sono el re di paradiso: O agnel che fusti ucciso Per nostra salote, Sul per te a te in tutti Sien laude compiute.

- 26. Compiuta e perfetta Fammi, antor, come ti piace; Al cui voler auggetta Esser voglio, autor verace. Unde la infinita pace All'antina nasce: Dell'altissime vivande Solamente si pace.
- 27. E 'I dolce passimento Si e lo 'nfinito bene. Dove lo 'ntendimento fireato men tutto vome: E 'I fatto tutto contiene. E non è contenuto: Mrglio mi saria di storne, Che parlarne nuto.
- 28. Meglio sarie tacere (sic);
  Ms l'autor dentro mi sforza
  A volermi far dire
  Dell'amora alcuta scotza.
  El qual l'anima conforza.
  Che va per la via
  Del veder che non ai vede.
  Che è la via mia.
- 29. Vita vivificante
  Di chi muore ad ogni scuso.
  Ed all' anor maneante
  Anato dal cor milenso.
  Fatto sia el tuo dispenso.
  O sooma sustanzia,
  Del tutto come comanda
  La tua suisuranza.
  - 50. O somma dismisura,
    O compiuta bonitade,
    O trinitade pura.
    O semplice unitade,
    O eterna veritade,
    O via e vita;
    A te, amor sempiterno,
    Gloria infinita.
- 51. Laude e gluria ed muore A te da te, vivo Dio, Eu tutti nel tu'aniore Commutati, o fattor pio. Del qual numero vogil'io Esser, se ti piare, Laudandoit sempre mai Nell'infinita pace

Deo graties. Amen

## XXIV.

- 1. Altissima del cielo emperatrio.
  Madre di Gristo, vergine besto.
  D gloriosa spori egni felle:
  Di Cristo fi la man destra colocata,
  Lande, ouore e gloria cissenu dice
  A te sopri egni donna ouorata.
  O venerabil madre del tuo figlio,
  Ta senza pare e senza simiglio.
  - 2. To allegezza se' de' triunfanti Che gleriusi sono in paradiso, Che 'n sommo gaudio sodo o Dio davanti Senza poter nissuno esser diviso. Tus e' confecto di noi militanti, Desideranti veder 'I tuo viso Tus e' la luce che doni splendore A ciascun pure ed umile di enore
  - 5. Tu se' la madre di misericardia. Tu se' di grazia la fontana viva. Tu se' fra Grito e l'anime concerdia. Tu se' supr' ogni ereatura diva. Tu se' ch' hai sconfita la discordia, Tu se' ch' l'anima min fili giuliva. Tu se' supr' ogni beel haellissima. Tu se' supr' ogni luce chiarissima.
  - 4. Tu se' liglia del padre e del liglinolo, Madre e sposa dell'anner divino, Il quale trino in unita colo Coll'amanitade del tano bambino; Emperadrice del amperuo stuolo Gil angioli e santi ti fanno inchino, Vedendo che per te ciascuno gande. Non cessan tatti di renderi lande.
  - 5. Laude ti rende, o divina sposa, La Chiesa militante a tuti ore, cicei la congregazion graziosa Dell' anime unite col fattore; La qual per te in fede si riposa Illaminata del sommo splendore, Della speranza per te è cestin É à per te accesa di carita.
  - 6. In carith per carita m'accende.
    O dolce madre, ch' altro uon disio:
    O gloriosa, al mio ajuto intende
    Per amor di Jean tuo figliuol pio:
    Dal unonto, carac, dimon mi difende,
    L'anina mia transformada con Dio.
    Linta per amore infinito
    Lon quell'amore, dal qual mi sou partito.

- 7. Partita sou da quell' amor beniguo Per lo 'ifinito mie grave pecento. E' l' mundo, carne e dimon analiguo, Lasso I dolente sempre luo segminto; Per la qual cosa lo infernal igno Per la mia grave colpa ho arcritato; E non son degno già mai d' aver pieti Per la infinit mia grande iniquisto
- 8. Ma ripeosando in voi, madre pietosa, Che di misericordia sete madre: A voi adunque, o denna gloriosa. Son manifeste le mie colpe ladre; Per voi è la grazia nel mondo diffusa (xiñ) Fortificandoxi l' eterno l'adro, Donòvi el suo figlinol la sapirazia. E lo spirito santo la elemenzia:
- 9. Voi sete dunque quella che potete Liberar l'anima mia dolente: Di dolce madre, voi sola sapete, Che sopri ogni altra sete sapiente: Di tanta grazia avere ho gran sete. Di averla non ne son degna niente: A la clemenzia vostra, madre, piaccia Discioglicemi dalle infinite laccia.
- 10. Disciogliemi, beata scioglitrice.
  Per cai l'anime sante sen disciolte,
  Per te altissima impersalrice.
  A la heata vita son ricolte.
  A voi heata sopr' ogni felice.
  Mi raccomando per tutte le volte:
  A voi, o madre di consolazione,
  Adimandovi i he henedizione.
- 11. O beneletta, per voi beneletto Dirio d'esser per la vostra grazia, E liberata dal nún gran difetto Che 'n danuazion m' lao fatta si spazia Per Cristo amor vi prego con affetto Di tal benedizion si vegga sazia L'anima mia, ch' altro non dimanda
- 12. Mandovi T caor, madonna, puro e nejto Da ogni amor li sotto T ciel privato Per grazioso dono del diletto. Che per amor di voi me l' la donato La mente mia con tutto l' affetto A voi, dolcissima, si ha mandato: Per la grazia che m' avete concessa L'anima mia in voi ho ringessa

- 15. Al vostro amor mi dono tutto quanta Librarmente, donas glariosa, Del cuor pentuto del nuie peccar tanto Per la grazia che di sopra mi è infuso (sic); Al vostro onor con allegrezza canto, Vergine, madre di Dio, figlia e sposa, Altissima sopri ogni altra donna, De' veri amanti di Jesu calonna.
- 44. Oh gloriosa de' cristiani fermezza, fontana viva, e stella del mare: Oh venerabile, la cui altezza Vallo creato potrebbe narrare! Quanta e grande la tua allegrezza. Von se ne puote niente stimare; Eccede la tua gran magnificenzia. L'angelica e umana intelligenzia.
- 13. La 'afinita potenzia ti comprenda. Che sopr'oga' altra le creia perfetta: La somma sapienzia si ti 'ntende, La qual latto toa ubera diletta: Sopr'oga' altra caore ti si riende. Ot gloriona soprahemedesta. Dall' infinito amor se' compresa. Dall' unfinito amor se' compresa.
- 46 halla perfette santa trinitade Sopri ogni creatura se' anuata. E dalla gloriesa umanitade Sopri ogni donna in ciel se' onorata: Per la profenda taa umilitade Sopra de' santi se' santificata. Ed esaltata sopra ogni coro. Ilegina dell' secretio angeloro.
- 47. Tu meritati sola di sottrarne Di cielo in terra il verbo di Dio: Innamorato di te perse carne Mandato dallo eterno Padre pio, Per P anime elette liberarne Dal mondo e carne e dal demon rio: Per lo immenso suo amor custretto Como el faceste diventar perfetto.
- 18. Colui che 'u terra non aveva pidre, O gloriosa, in bici partirito: E quel che in cicho non avesa madre. D' unana carne ta u l' bui vestito Per liderarci dalle colpr Indre Morire I feer l'annovi ufinito: Fatt è I flatter di te per noi fattura El Tristare è fatto cristiria.

- 19. Le sopra ogni stima riverenzis Emilità di te, purissima, Emilità di dirina potenzia, Che tanto en prima era accebissima; Ed incarnò la somma sapienzia Di te, besta donna dolcissima: Celeste cristarra, né umana Di tol pace esser non poté mezzana.
- 20. Tu se' quella sontissima beata Dolls divina bontis preeletta, A cui tal pare far lo riscelluta, Da poi che eri più do Dio diletta: In ciel, in terra mai non fa trovata Creatara a Dio tanto accetta, Greata non fa mai dal erestore, Ne sarà donno più degua d' onore.
- 21. Sopr' ogn oltra pura creatura Degna d' onore solamente lu se': Nel somme grado nell' oterna alturs. A la man destra del luo figlicol se': Per te a' allegra l' amana natura, Gli angioli santi ai rallegron per te: Di tutta la trinità se' gluria, E de' tuoi servi oggi "memoria.
- 22. Aggi memoria di me servitore Di te, beata donna laudabile, Che del tuo onnor mi si consanna 'I cuore, Oh gloriosa desiderabile, Oh traboscante funtana d' amore, Lago di grazia, dolce, annabile! Del mondo ogni altra donna per te lasso, Poiché fernante ol' hoi appra del sasso.
- 25. Fermato sopra della pietra viva, Cristo diletto, per fede formata. Per la grazia di te, doona gioliva, Certa speranza dentro al cuor un'è data. La qual fa l'anima diventar diva Dello splondor superno illuminata: Di pura carità seatu la fianuma Plato di sopra per te. dolee manama.
- 24. Per te, dolcissimo modre piatosa, Di nosvo gaudio dentro al cor son pieno. Per la superna luce copiesa Che mi circonda in meno ch' un haleno, Privato della volentà letrosa (sie) Per la infinita gioja vengo meno: Più sostener non può la mia debilità La sopravenient gioconditi.

- 23. Giocondo e gajo del tuo amor tanto Pur so', medonna, chi v' non truevo luoco: Coperto m' hai, doleksian, col tuo manto Sotto I quale sto con gaudio e giuoco: La notte, I giorno per tu' amor canto, Poiche oel euor m' hai acceso I luoco Del tuo amor, che tutto mi difaco: Aujiani, madonna, se ti piace.
- 26 Ajutani, regina rilucente, (Che del luo anner el ece mi si consuma-Quanto più t'onne, donzella piacente, Maggiormento la luce si m' allums Di vero lume, che mi fa gandente: L'anima e'l cor, la menta sì nii schinua, Presa d'annor non ao do' mi sia, Pre te mi monjo, vergina Maria.
- 27. Per te mi muojo, rilucente stella, Amandoti sopri ogni creotura, Però cho tu, dolensiana, se' quella La cui pietale in eterno dora; E la tua laccia splendiento bella Veder non posso in questa vita scura: Disio di lassare il locrop tristo Por veder te, madre di Jesu Cristo.
- 28. Per vedor te, o modre dell' sgnelle lummentoto, o dolci amor Jessi, Bosia di lussare el corpo fello L' anima niis, per venir di Jossà A laudare in eterno con quellu Figlinol dolcissimo che luttori tu. Là dove ogni anima d' amore allaga Te mediante, o divina vago
- 29. Tu vapheggiata dalla deitade Funti ab inizio lonte di elemenzia. Antivenendo tas benignitate La infinita di Dio sapienzia: Tanto gli piacque la tua unifitade, La onestade e la toa peudenzia! Innamorato di te lo infinito. Si fe 'tuo padre, ggliuolo e mento
- 50. O venerabil madre, span e figlia Dell'eterna divina bontade. Betat l'anima che a te s'appiglia Amandali in aomus vortisde; Passa gli cieli, tanto s'asottiglia. Cal Padre eterno facendo amintade: Però che tu, o donna gloriosa, Al tuo figlialo la doni per ispossa.

31. Da poi che l'azima è disposata Al tuo dolce figliuelo, te mediante. Per la nouva amistade inconiciata, La qual sarà in eterno durante, Tutta la corte se n'è rallegrata: Fannone festa li santi e le sante: Gaodio n' banno gli angioli di lassia. Della nevella spesa del bono Jesú

32. Anian bella, sposa del signore. Della sua fede t'ha messo l'anelle. Della speranza te veste l'amore, Di caritade ti dona mantello, Cerconda te di vario colore Incoronaedoti el tuo capo bello; Peichò per unviltà tanto t'abassi, In camera con Cristo aegreta passi.

55. In camera segreta del tao core Serrando l'uscio lo sposo abraccia. El dietto la stringe per amore: La sposa par che tutta si disfaccia: Laude gli rende, gloria e onore, Se offerendo iu ciò che gli piaccia: Lui stringendo per amor verace, Planossi insieme l'oscul dolla pare.

31 Pacificata la disetta sposa, Figliuo' d' amor per amor parturisce Per quella caritis cho l'è infusu (sie); Laudando Dio sempre s' avilisce; Awondo solo el fattor d'orgin cosa: Amor tracodol a' l' amor segnisce. El quale amor la bestissima, Per voi en gloria, donna pacifichissiona,

35. Pacificante donna, per eni sono Pacificata col re della pace, Nel cui volere rimosta mi sone, Nel sommo loene m' ha' fatta capaco-Lande ne sià a quelle tre persono Una sostisozia, mo Diu verace; E tu, mudono benedetta, aie tu Senza mai fine col tuo figliuol Jesii Amen. Dec gratias

#### XXV.

A. Nata è quella stella Sopr'ogni altra lucente, Ch' alumin'ogni gente Che con divozion ricorr'ad ella 2. Nata è quella lure
Ch' alominò el mondo;
Sopr' ogni altra riluce
Di splender si profundo:
El ruor che noo è moudo
Non la pnò risguardare;
Ma chi la vnole amare
Riceve grazia per questa zitella.

5. Questa nobil fancinlla Fu di tante valere: Prima che fusse nulla Fu dall'alto fattare Eletta per amore Per madre, apona e figlia; Questa 105a vermiglia Per puritade sopr'ogo' altra bella.

Sopr'ogn' altra creatura
Che mai fusse creata
Si useoza misura
D' ogni vertà ornata:
Questa sposa beata
E di si grand'altezza.
Che l' umana bassezza
Di lei con difetto ne favella.

5. Favello cun difetto
Di quest'alta regina.
Che per amor perfetto
Fu sopraserafina;
E soprasheratina
Fu per loce chiarita.
Supra de'troni pulita
Foor d'ogni colpa fu quella puella.

6. Sopra ai dominazioni
È la sna signoria,
È la sna signoria,
E sopra le vertudi
Miracolosa e pia:
Questa virgo Maria
È sepra i podestati,
E sopra i principati,
Sopra gli arcangioli e aogioli è ella.

7. La ano vertù avanza
Tritti santi e le sante:
Per lei ha dilettaoza
La chiesa militante:
La chiesa militante
Per lei si couforta:
Bel ciel finestra e porta
Si è questa alissima pulcella,

- 8 tiustizia chlee e fortezzo. Pradeuzia e temperanza. D'ogni vitto ricchezza Elbe in abondanza (sie): Del trino mas sustanza Si fa abitazione. Quando roo divozione Bispose: del signore ecce ancilla
- 9. La suo fede era tanta. Esser più non poteva: Drlla speraiza santa Più non ne conteneva. Tanto I son ruore ardeva Di carità dixina. L'alfissima regina,
- 40. Una cosa con Dio Si fu in veritade, Uhe 'I verba fattor pio Vedendo l'amiliade E la sua puritade, l'er carità discese, E di lei carne prese Per liberare ogoi anima fella,
- 14. Per tutti i precatori Perdonare Il dritto El signar de signari Fa in croce confitto. Chi I vuol amar diritto Gli adimandi I ajato: Se non l'ha ricevato, Tosto rifuga alla divina agnella.
- 12. O anima, che vuogli
  Easer di Cristo spoas,
  E del pecrar ti duogli
  E se' desiderosa.
  Vaoo'a quella piatosa
  Che aa e vuole e pnote
  Ajutar le soo' divote,
  Chr unilimente si rifuggon a ella.
- 43. Ma chi non vnol lassare El peccato fetente, Non gli varrà pregare La regioa piacente, Che mai al ano vivrnte Gia mai fie esaudita: Non esser tanto ardito, Auma brutta, di parlar con ella.

- 14. Se prima non ti lavi
  Per vera contrisune,
  E de' peccati gravi
  Non torni a confrasione
  Lan sodisfazione
  l'milmante fatta:
  Se questo fai, va' ratta
  A favillar con quella amorocella,
- 4S. E. non le dimandare
  Xulla terrena coxa,
  Ma che ti facci amare
  Colai di cui è aposa:
  Ed essa gloriosa
  Te ne farà la grazia:
  Non ti veder poi senzia
  Di ringraziar quella gentil donzella
- 16. O gloriosa donna.
  Per lo coi amor canto,
  Degli annanti colonna.
  Perga lo Spirto Santo
  Che m'arda tutto quanto
  Del sano prrfetto amore:
  Ferito sie nel cuore
  Per te, madonna, dalle suo quodrella.
- 47. A te, vergine, madre
  Del verbo creatore,
  Dal sempiteran Padre
  Lande, glaria e onore:
  Da tutti a tutt' are
  Sempre sie to landata,
  Region inenronata
  Col tuo figlino' rhe lattô tuo mammella.
- Che ti se' amanuto,
  Eterno Din trino,
  Bendetto e landato
  Sie In fattor beato
  Da tutti, come piace
  A tr, signor verare,
  Al cui comandin già non si rappella
  Peo gratias Amra.

18. A te, verbo divina

XXVI.

Vergine benedetta.
 Vadre dri salvatore,
 Lande, gloria e onore
 A te, donna diletta.

- 2. O dilettoss madre Del cielo incoromata. Dal senapiteruo Padre Se' figlinola chiannata: Per madre t'ha donatu Al sua figlinol dilette: Dell'amor benesletto Tu se' sposa perfetta
- 3. Tu se perfetta spesa Dello Spirito Santo: Per te, candida rosa, Tolto fa el nostro pianto: Per te fan sempre canto Gli angioli tutti quanti, Tutte la sante e santi: Ciascuo per te diletta.
- 4. Per te ciaseun gaude În quel celeste regno: Per te reodeodo laude Al tuo figliuni benigno (sici). Per cui ciaseun v'é degno Di veder sempre Dio, Il qual enn gran disio E peccatori aspetta.
- S. Aspetta totti quegli Che voglian ritornare, Il qual valsa per egli El suo figlicol mandare Nel mondo ad inearnare Di te, fontana viva. Sopra le donne diva, D'ogni peccato netta
- 6. D'ogni peccato asonda Tu fusti solamente, O regina gioranda, D'ogni verto Incente: Tu se' quella piacente. A eni mi raccomando: Prego tragghi di bando L'anima mia infetta.
- 7. L'anima mia sbandita Dalla vita benta, Per te sia ribandita Dolce mi'avocata: Per te sie collacata Co'la bonth divina: Per te, alla regina, L'annore in ener mi metta.

- 8. L'amor mi sie donato Per te, donna gioconda, Che me facci infianunato Col ruore e mente mon-la: L'anima setibonda Sempre sia ad amare Quell'amor senza pare, Al quale site auggetta.
- 9. Suggetta stis a quello Amor coosolatore, E al divino agnello, E al Padre fattore; Al quale a tutte l'irre Laude e glaria sia, E a tc, madre pia, Sopr'ogni benedetta.
- 10. Benedetta e landata Sie tu, alta regina, Per cui la grazia è data Dalla bonta divina. L'anima mia s'inchina A te von tutto 'l' core, Desiderando amore E carità perfetta.
- 11. Perfetta caritade
  Concede a totti quanti
  Gli eletti in veritade
  În que' superni eanti,
  Si che cu' triunfanti
  Landiani senza fallanza
  La divioa sustanza
  În trinità perfetta.
  Deu gratias. Amen

### xxvII.

L'Assuota é Maria lo ciel, gandenti son gli angioli e santi, Laudando Intti quanti L'alto Signor, eni è la signoria.

2. Assunta è la vergin gloriosa în quel celeste regnn: Alla man destre sta la dilettosa bel suo figliuol beniguo (sie): Evo, che è sostegno " bel ciel e della terra, si diletta Di quella benedetta Che di lei naeque per suo cortesia.

02

- Di ringraziar l'augelira natura
  La regina non resta,
  La vergin santa, nudre onesta e para
  Fa sopra gli altri festa,
  Laudando la maresta
  Del suo figlinol ver uom' e Dio:
  Tutti con gran disio
  Le sunte e santi fanno melodia.
- 4. Tu, benedetta madre del aignore, Sepra tutti ti godi, Perebè tu fussii dal divin amore Perfetta in tutti modi: Da serafini odi, Da cherubini o troni landare Te, donna senza paro, Che ma'nascesse, o vero a nascor sia.
- 5. Dinanzi a te cantan dominazioni, " Vertadi e podestali, Al tuo enore con giubilazioni L'ordin de principati, Gli arcangioli beati Bingrazion te, altissima regina, Laudan le secus fina Gli angioli cutti, imperadrice pia.
- 6. E patriarchi e profeti santi, Che di to fer memoria, Ti landan sempre negli eterni canti Nella superna gloria: Per te ebbon vettoria Per quella fedo della qual se' fonte: Dinanzi al soume cente Senza finita fanno armonia.
- 7. Degli aposteli 'I glorioso coro, O sopragleriosa, Laude ti renderà in seculoro, Madre di Dio pietosa: Laudan to, sacra sposa, E martiri di Cristo e confessori, Laudan te i dottori E de' romiti la gran compagnia.
- 8. L'antiche unite donne gloriose Laudan te, donna altissium, Le vergin sacro del luo liglio spose Landau te, pictosissima. Fra l'altre il dolcissima Lucia, Caterina e Magdelena, Laudan te santa Lena Eternalmente, imperadrice pia.

- 9. O 'mperadirie eterna rilucente. Dal sommo imperadore Incoronata se'eternalmente Con sempiterno onore: L'altissimo fattore D'ogni benedizion t'ha benedetta, O donna preeletta Da la divina eterna signoria.
- 40. Prima cho fusse fatta nulla cosa Da quel fattor vivente, Predestinata fasti, o gloriosa Dal sonme sapiente: Vella divina mente First'ordinata per figlia dal Padre, Ual suo figlinol per madre, Dal Santo Spirito spora, Maria
- 41. Or si rallogri ogni fin' amante Di quest'alta regina, Della città superna triunfante Sopra tutti divina; La qual sempre s'inchina Per la sno grazia all'anime devote, Però ched ella puote A chi la serve dimostrar la via.
- 42 Dimostrar paé a tutti suo'amanti La via della vita: Però con allegrezza ciasean canti Di questa sao partita, Però ch'ella vià gita A star con Cristo ano figliaol diletto, La qual del sacro petto Lattò hic che cresta d'avia.
- 45. O rilucente donna gloriosa, Degli angieli lettira! O benedotta, benigo'e piatosa, Nemira delle vizia! O perfetta divizia, Fante di grazia, di vertù colenna, Del ciel regina e donna, Risguarda mo che so'di vita ris!
- 4.1 Bitguarda me, eterna imperadrice, Co' ta' ecchi pintosi: Intende, scolla, o donna felice, E mie sospiri dogliosi: Fra gli altri aboninosi Degno dell'ira del tno figliuol pio So', perch' i' son ai ria, Che diciar (sie), nh contar non ai potria

15. Nieste men perch' io sia si fello, Vergine gloriosa. Alla tao corte, nasdonna, ni appello: Però che so si piatosa, O madre graziosa, Perdocami ogni mia niquitade, F per tioo caritade D' esser tuo servo fa ch' i' dogno sia.

46. Degno d'easere a le sempre suggette Pregoi che mi facci: Con Jean Cristo ton fighuol diletto Pregoi cha m'abracci, Accià cha io mi distanci, Accià cha io mi distancia, Per desiderno d'amora 'nfocato, Unit'e transformato Con quel rhi vita, verità e via.

47. Con quel ch' è via, verità e vita, O celeste regina, L' anima mia fa che sia unita, Per anor soralina, Per luce cherabina, Purgata cama trono dal pecesto, In quello anisurato Amer divino anegata sia.

48. Anegata sia nel divino abisso Sopr' ogni min' ratelletto, Acció ch' in possa Cristo crocifisso Amar ron tutt' affetto: Ad esso benedetto E a\_te, spass del divin amore, Laude, gloria ed nore

Laude, gloria ed onore Al suo piacere in etcruo sia. Deo gratias, Amen

#### XXVIII.

1. O donna gloriosa, Madra del sommo bene, Sola ti si conviene Laude, gloria e onore.

2. Gloria, onore e laide A te, Vergine pura, Senza già mai finita: Ta benedetta valde Sopr' ogni creatura Creata in questa vita: La mia mente stupita Coutemplando too gioria, Eare della memoria Penando Too valore. 3. Pensando prinsenceta In te, virgo sagrata Sopra-ogni felice, Veggioli certamente Prima sonta che nata: O somma imperadrice, Tu se riparatrico Della contra roina, Altissima regina, Madra del creatoro!

4. Madre di Die aletta Prima che fusse 'l' mondo Da l' eterna potanzia, Vergian preveletta Dal tue figlinol giocondo Del padre sapienzia: La divina clemenzia T' elesse per isposa, Candida, fresca rosa, Del paradiso onore.

5. Onor del paradito, Allegrezza de' santi, Degli aogioli regina, Vedendo 'l tuo bel viso Sempr' e' son giocondanti, Tutti ti fanno inchina: L' unanità divina Sopra tatti t' onora, La qual per to s' adora La qual per to s' adora

6. Lauda e gloria rendo A te la chiesa santa, Che nel mondo milizia: Tu, madre, la difende, Ch' è in hattaglia tonta, Donandole letizia: Dall' eterna trestizia Fiscciali di ecomparla, E con cristo legaria Con vero amor di cuorn.

7. Con tatto I coor laudaro Te, madonna, vorrei, Con somme riverenzia Temere ed onorare: Per li precesti miei Di ribi non bo potenzia: La tua magnificenzia, Madre, mi faccia forte Per infine a la morte Laudar- te con fervore.

- 8 Dopo lo mia partita In quel beato regno Sempre ti vo laudare Senza già unai finita, Col tuo figliato l'enigno (sir) Sempre magoificare : Di ciò ti vo pregare Che questo non mi falli, Gh' io canti, rid' e balli vel auperno dolzore,
- 9. Finch' io so' in questo mondo.
  I toto vertiù penamdo
  l'intto ne vo stupendo
  Lon tutto "I cuor giocondo:
  Te, donno, contemplando
  Bel tuo amor m' arendo:
  Te, gloriosa, intendo
  Sopr' ogn' altra landare,
  Temere e onorare
  Coo ogni mio vigore.
- 40. L' anima sagrasanta Di te maravigliosa Lando con gran disio, La qual sempre ricanta Con Dio una cosa, Più capace di Dio, La qual si adoi' io Come coso degna, Dolcissima, benigna (sic) E amo senza errore.
- 11. E 71 sacro core e mente Di te santa sautoro Sempre mai sia landato Per cui Dio vivente la secala seculoro Da tutti è onoroto: Ta se l'albor secrato the ci dono quel frotto. Che 1 peccato ha distrutto, Mosso dal suo amore.
- 42. Laudo la tua memoria, D virgo umilisima. Che fin sopraperfetta: Col fattor della gloria Sempre fu più fermissima. Servando suo' precetta, La tuo memoria suggetto Sempre fu a Dio Padre. El qual ti fece madre Del figlioù salvatore.

- 45. Laudo el tuo 'atelletto, L' alto figliuol di Dio, Sopr' ogn' altro più perfetto, E' I suo voler comprose Del qual tutto a' empio; Con seco te unio Sopr' ogni creatura: La somna luce pura Ti rempi di aplendore.
- 44. Laudo la une volontade Col lo Spirito Santo: L'allissima caritade La tenne in sè rapite, Stimar non si può quanto: Iunamoreata tanto Di quell'amor anperno, Che T trino, uno, eterno Ti fe' fonte d'amore
- 15. O divina fontana,
  O vena traboccante,
  I che tutto I mondo allaga!
  O via del ciel piana,
  O santa delle sante,
  O sola di Dio vaga.
  Sana ngni mie piaga
  I ogni mia feruta:
  A laular te m'ajuta,
  A amar di huon enore.
  - 16. Ajutani, madoona, Che nullo ben far posso Per min fragellitade: D'amillo una gonna Prego mi metta 'n dosso, Mantel di caritade: Lome di veritade Dona al mio intelletto: Birizza 'l mio affetto Al aupeno calore
  - 47. Benedicati 'l Padre, Benedicati 'l Figlio. E lo Spirito Santo: Benedicati, medre, Jesa aulente giglio. Al qual ta desti 'l mauto: Benedicati tanto, Quanto che tu se' degna, Che fatt' hoi la convegna Fra Dio e'l peccatore.

Deo gratias. Amen.

### XXIX.

Nodre del sommo bene Sempre ti si convicne Lande, gloria e onore

2. Renedetta sie l' oro. L'annu e 'l' da a 'l use-c'he tu fusti onnunzista! L'angel seuza dimora Tutta ti fe palese La divina 'mbasciata: Tu, vergine besta, Stavi attenta a odirlo: Poi rispondesti: ancilla Poi rispondesti: ancilla So 'del mie grau Signore.

- 5. A Gabriel dicesti
  Secondo I tao parlare:
  Sia di me I suo volere.
  Nel cuor ben conoscesti
  Nno degna di portare
  Lo infinito valore!
  Quanta fu el tao gaudere
  E I secreto diletto,
  El cresto "intelletto
  Nicchil u' ii intenditore.
- 4. La summa sapienzia Per Espirito Sonto Di te si prese carne: Per poterna potenzia El figlituol di Dio tanta Si rinchinsa per trurne Di pregione e scamparue Da lo morte seconda: Tu sopr' ogni gioconda, Concepesti quel fiore!
- 5. Del too cordial sangue Quel corpa fu concetto Per amore infinite. Per cui lo 'nferno langue E del cirlo è diletto Compinto ed adempito: Secrusanto consisti. E 1 figliand ci donasti En cibe di delacor.

- 6 Quando sentiati presa Aver I omana carme Bi te I verbo divino, Tatta quani'eri stesa Mel divin contemplarne: Sopr' ogni chernbino Sopr' ogni serafino. Vergine sacrassanta, Ardevi tutta quanta Bi quel superno amore
- 7. Sempre sie benedetto El tius veutre sagrata. Iu cl qual si rinchiuse Cristo Jesu diletto, Che l'ousere increato In te tatto lo 'affase (sir). Tutto 'l suo saper pose Iu quell' ora felice In tr., imperadrice, Con ugai suo vigore.
  - 8. L'angelica naturo Non la tanta notizio la quel soperno regios. Quanta te in quell'ora Che incurnò la letizia la uel tuo ventre depisol'alto fattor localgno (ser-Più di lor conoscesti, Annati ed inteudesti soprì ogni altro annolore
  - 9. Scupre sie benedetta La cansacrata porta, Oade passio l' aguello, Augo di Dio diletta, In lui sopr'agui assorta Sol per la bonta d'elle: L'alto re Nanuello Virgine ti trovoe, E virgo ti lassoe
- 10. Avaado partorito L'eterau di Dio figlio, Subito l'adorasti Con gaudio infinite: E 'l sacrosanto giglio El presdetti e luciasti: E 'l gaudio che gustasti Tu, dolcissima, el Sar: Nulla partori mai Con evianto delzore.

11. Renedetto 'I too parto. Becedetto 'I too angolo, the 'ne tuito mi godo, the 'n tuito 'I moodo è sparto. Iutso e predictasi: Come, quando e io che modo. A Dio ne vada lodo, Gloria, onore e lunde, Ed a quella che gonde Nell' odor di quel fore.

42. L'angelica milizia Saliva e discendeva Adorando il fantino: Con gaudio e letizio Ogaun laudo rendeva All'alto Dio diviao: O Jess, piecolino Quanto all'unamo ospetto, Adoro con affetta Te del tutto autore.

13. Autor della natura Per ooi umiliato, Sempre ti vo' luudare Per la tao boatà pura: E 'l mie gravo peccato Piacciati perdonare: Prego famit' amare Con tutto 'l mio affetto Con quella che al petto Ii teuse con dolzore.

Dove si riposata
I. uonoita di Dio!
Iudicibil diletto
I. anima tua gusiava.
Vedeodo Jesu pio!
O gandio del euor mio.
Vergine santassgra,
I' aoima mia si magra
Il raoima di anorec.

14. Bruedetto I tan petto,

13. Di quell'amor m' ingrassa L'he dal Padre procede Con lai ma sustanza: Quando deotr' al cor passa Yi conduce la fede E la verde speranza: Nella 100 misuranza Prega lui cho m' assorbi St, ch' io non segua gli orbi. Ma el suo chiaro apleudore. 16. E ta' occhi lucenti Sempre sieu becedetti, Che vider quel tesoro, Per cui sarsa gaudeoti Tutti e auo' veri eletti In secula seculoro: Degui o too 'occhi furo (sir) Di veder el giulivo Figliuol di Dio vivo, Primo too auudore.

17. Le tuo' erecchie sante, the udir la suo bose Sogr' ogoi melodia, Sico becedette, amoste bi quel superso duce, Jesu speranza mio: Sempre laudato sin El santo tuo udito, Che udi lo 'ufinito led jutto cooditore.

18. Benedetta la bocca.
Benedetto I tuo gusto
Che guato cou lotiria
Quel che l'aveva tocca.
Eternalmente giusto
Cristo, nol di giustiria:
Col qual ver' amicizia
Falem' aver per certo,
Amandol uon per merto,
Ma sol per pur' amore.

49. Cel tue saote edorate Odorasti l'odore, Che l'avie filocatta (sie), Che di te era nato, Per le divino amore Che in se l'avie tratta, E uua cosa fatta Cel suo anato volere: Quant'era el tuo guadere. Nullo n'è intenditore!

20. Le tuo' sacrato onoi Uhe toccarono Dio Scopre sien beoedelte, O moder de' cristiani, Gandio del euor min: E le braccia perfette, Nelle qua' l'evu atcite, Sempro laudate sieno. Benedetto quel seco Che sosteme I fattorc. 21. Renedette le apalle. Renedette I tuo rollo E le tuo sacre roni. In questa scura valle; El sue amer tirollo Fin i pecestor terreni: Per farci cittadini (sie) Della città felice Ti volse per notrice Del tutto del natritore.

22. Benedette le poce.
Benedette quel lutto
Che nutricò la vita:
Benedetto le gocca
Del sacro petto tratte:
Senza già mai finita
La tuo faccia pulita,.
La qual toccò quel viso
Del re di paradiso,
Benedetta a tutt' ere.

25. Benedetti que' baci E le dolci carezze, Ch' al uno figlinol facevi, Col qual sempre t' adagi (sic) Nelle superoe altezze. Con cui tanto gandevi: Certamento sapevi L'omo e Dio lui essere: Lingua non può ritessere L'altissimo too senture!

24. Benedetta la tuo gola, Che 'l semme aprzieso
Co' le auc man toccava
Di fuor, con auc parola
Dentre el grazioso
Tutta ti consolava,
Quand' esso t' abracciava:
Tu gli facevi ciance,
Baciavanasi le guance
L' un cull' altre d' aucor.

25. Benedetta la lingua Di te celestiale, Che sempre Die landava Con laude d'amor pingua: L'alto Padre eternale Evapre angaificava, La qual lingua parlasa Con quel verbo divino Parole d'amor fino Con superno delorre. 26. Benedetta la frouie, Benedetto 7 tuo capa Coronato di gloria, Che portò 7 sommo conte; Del qual nicchil capo, Perchi io son pies di boria: Della toa gran vetforia La terra e 1 ciel ne cano: O benedetta arcana, Perdona 7 mio fallore.

27. Penno che spessamente, Quando Jesu dormira, Ti poneri in ginocchiono Adorando quel vivente Di csor, con fede vius Facendo orazione, Con somma divezione Preguado sua essenzia. Che 'n servir negligenzia Non avessi al Signore.

non trens al Signore.

28. Gli segreti tani pineli
Sengres ince laccolati,
Gal quale ca globi; sinis
Negl seroni dilatti.
O frenze rone e pipiis,
To o'essen simplipo,
To o'essen simplipo,
To o'essen simplipo,
Fe il migliore c Il negliere.

29. Tutto 'I tao corpo annio Con ogni secre membro Senpre sio benedetto, Bel qual cen giuje canto: Quando me ne rimembro Sento nuere diletto. Leudo cen tutto affetto L' anima sugressata Tas, con gioje tante, Ck' è degna d' egni sonce.

50. Degan se' d' ogni laude, Degan se' d' ogni glerin Sopr' ogni creatura: Per to el mio cuor gaude, Quando nella memoria Mi vico la tou figura: Veggioti nell' altura Sopr' ogn' altra soblinn: Van dispregiar mio rima Per nio granné fellore. 31 Per le niie gran precata ch' ho fatte e sempre faccio. Non dispregiar niu lande (sie) l'egina iocoronata: Discieglie ogni nie laccio Si che l' aniosa galda: Di quel foco nii scalda: C' arde e non si consuna: La mente e <sup>2</sup>I cuore alloma Del superno splendore. Des gratias, Aoren.

## xxx.

- Madre del sommo bene; Sola ti si convene Laude, gloria ed onore.
- 2. La bootà ioeresta Sola ti fe' nel mondo Degna di tanto nffizio, Ab inizio ordinata Dal tuo figliuol giocodo En si fatto esercizio: Di si grau benefizio Te ne fe' conoscente Con tutto' I cuore e mente Riograziando 'I datore.
- 5 Con tutto I cnore e mente E con egni tuo senso Sola Dio adoravi, Laudavi sammamente, E'n egni suo dispenso Tutta ti quèctavi: Compistamente amavi L'altissimo Dio trino: Sope' egni serafino Ardente fu I'l tuo evore.
- 4. Di sopra i cherubini Di luce rispleodevi; Cio poi alta scienzia Gli alti splendor divini Più di lor cosopreodevi; Can somma intelligenzia La tun magoifreczia Era ed o sopra i troni, E sopra tutti i buoni Spiriti del Eginore,

- 5. E.T. tuo sagro landare Era T più dolce suono Nell' urecchie di Dio : E.T. tuo escreitare, Servendo Jesu huono. Era T più santo e piu: Vicebil ne comprend' io Di tuo virtù iommens, Nichil ne dice e penns El mio povar (see) sentore.
- 6. Qual era el minor atto Che per to s'operava Nella tuo vita attiva. Era el maggior fatto. E più Cristo II pregiava. Sagrasanta. giuliva. Nulla ecotemplativa Vita di eccutura Fu mai di taut'altura D'un tuo fatto minore.
  - 7. Or quanto maggiormente Etanu accette a Dio L' opere tue grandissane. Servendo quel vivente Con ogni tuo diso Ca' le tuo mau santissime! Le nie atiue vilissime Miente ne compressiono: L' opere tue trascenduno: L' opere tue trascenduno:
  - 8. L'angeliea seienzia, Nê l'ausano intelletto L'altezza tua comprende: El trino una essezzia Criato Jesu diletto Te, regina, intende: La tua virti ostende Ill'aoinsa espace, Secaudo ebe gli piace, A chi n'è amatore.
- 9. Di tuo cantemplazione, una delle minori, l'uneana intelligenzia Nicchil n' ha cognizione; Innqua delle ntaggiari Pensar non ha potenzia: Vel trino una esseczia L'enima tua sublima Era sopr' ogni stima Goa tutta meete e T cuore.

ti). Tace, anima mia, Fragil nella memoria, Gieca nello Intelletto Co' la volontà ria: Non parlar della gloria. Na dell' esser perfetto bi quel'i m predetto, Ab inizio ordinato, Falazio consignato, Sucrestia dell' minore.

11. O santa aserestia. Che del sommo tesoro Tu sola se' la donna: Tu benedetta sia In secula seculoro, Degli eletti colonna: A te del cici, madonna, Gloria ed onore e lalde, In ciclo ed in terra valde Degnar di più onore,

12. Sopr'ogni ereatura Che mai fusse ereata, Di più noro se' degna: La divina natura T' ha sopraesallata O madonna benigna (sie): Colui che vivo o regina, Triuo ona sustanza, T' elesse per suo manza Fra tutte per amore.

13. Perdonaui, regina.
El mio cantare ozioso,
El mio laudare indegno:
L' anima mia tanpina (sie).
Piena d'amor vizioso
In bando d'i quel regno:
Fra me e quel benigno (sie)
Piacciali nietter pace,
Si che d'amor verace
Ani el mio Redentore.

14. Quell' altissima trino, Solo mas austaray, En cui è ogni gloria; E quel verbo divino Figlinol di quella usanza, Solo nostra vittoria, Possegga la memoria Nostra e lo 'ntelletto, Pessegga el nostro affetto Con tutta mente e core. 15. Benedetto sia 'I Padre, Benedetto 'Figlinolo Co' lo Spirito Santo, Cerbo di Dio solo, Per, lo cui amor canto. Cooprani col tou uanto Che tutto mi riaceldi, Adori, ami e labdi In eterno 'I Signore.

### XXXI.

Laude, laude, laude, laude, Laude, laude, laude a Dio, Laude, laude al signor mio, Che d'autore el euor mi, gande.

2. Laude, laude al mie fattore, Dio padre onnipotente, Laude, laude al mio signore, Figlinol di Dio aspiente. Laude, laude al elemente, Sommo ben Spirito Santo. Trino, uno Dio tanto. Che d'amor tutti ne scalde (sie).

3. Lande, lande al divin fuora,
Lande, lande al ano aptendere,
Lande, lande, festa e gimeo,
Lande, lande all'amore,
Lande, lande all'amore,
Lande, lande all'amore,
Lande, lande al son estore,
Lande, lande sia spesso
A quel che è degno di lande.

4. Lande, laude a quel ch'é degno Di laude, onore e [loria, Laude, laude a quel benigno (ssc) De' suoi anuatti vittoria: Con tutta nustra usenoria Laudiam la nos signoria, Laudiam la note e'l din Quel che ne scampa da fraude.

3. Quel che ne scampa laudiamo Tutti con chiaro intellette, Lando e gloria gli rendiamo Con tutto el nustro affetto: Laudiamlo econ gran diletto, Con amor di curitade, E in nostra velontade Non si sazi diripli laude

- 6. Ogni nostro sentimento Lande e gloria gli dira. Tutti coo dilettamento. Nullo più gli contradica. Esso è quel che ci nutira Dentro e di finor per suo grazia: Non mi vedro mai sazia Di rendergli gloria e lande.
- 7. Luode renduri (aic) a Din Solo per la sua poteuzia: Landarò el Figlinol pio Per l'alta sua sapienzia: Landarò la soa eleuenzia Somma d'ambo procedente: Laodarollo eternaturente Per la sua divina lande.
- N. La sua fambe alfa sua fambe Laude in cherno renda: En tutte l'anime soble (sier) El vero fambar discenda. El coi riograziare ascenda la ciel con autor sineres; Lo splendar di lio vero Illuminandole valde (sie).
- 9. O divina e chiara locc.
  O sommo apleador paterno.
  Pregoti per la tua croce (sie),
  the un scampi dallo 'nferno.
  E oel ton regno superno.
  Ti laudi l' autina mia,
  E per la tua cortesia
  Accetta ti sia mia lande.
- 10. Le mia laude taoto indegua Per grazia prego ch' accetti; L' anima mia tanto naligna (sic) D' ogni peccato la netti; D' ogni peccato la netti; Per tuo grazia in questa sita. E senza già mai finita lu riel canti la tuo laude.
- 11. La tuo laude sempre eauti In ciel con lieta vittoria, Laudandoti eo' tuoi santi In quella heata gloria: Prega che m' abbi a nusunita. Madre del mio aalvatore. Prega per me percanre Cristo che sempre le eaude.

- 12. O to, somma Imperadrice, O degli angioli regime, L' anima mia infelire Liberandola t'inchina; Si che la grazia divina La canforti e conduca Allo innamorante duca. Sol per sun onore e laude.
- 13. Laude, gloria ed nnorc A te duca de eristiani. L'anima, la mente e 7 rove Rimetto nelle tuo mani, E la too virtà la sani Offerendola al tuo Padre Per amor della tuo madre, Ch'alla tua man destra gande.
- 41. Gandio con grazia tanta Ad ogal anima concode. La qual questa laode canta Can divuzione, con fede: led paradiso erede Falla per la too pirtade: La tua somma caritade Tragga chi volentier lande.

## XXXII.

I. Ragguarda, anima mia, L' eterno creatore: Mosso dal suo amare Piclio umanitade.

- 2 Raggnarda primamente El verbo incarnato Nel ventre di Maria, Quello che di niente Ogni cota ha creato Solo diccenda: cha. Per la sua cerresia Venir volse nel mondo, Per far ciascen giocondo Nacque in tanta viltade.
- 3. Raggoards el erestore Diventar erestura Per P'amor che I costrinae. Gabriel can amore Alla vergine pura L'ambaseinta distinse: Per amillà si strinse. Rispose con disio: Ancilla san di Dio, Sie la sua volontafe.

- 4. Allora si discese
  L'eterna sapieuria,
  Nella geutil donnella
  Umana caroe prese
  Per paterua potenzia
  Di quella maris stella:
  Operazion fu quella
  De lo Spirito Santo,
  Che'l Figlicol prese mantoDella umanitade.
- 5. E stavasi riochiuso
  L'alto siguor divino
  In quel veutre beato;
  Non di meno era sosso
  In natid, bio trino,
  Nel ciel sopresultato:
  L'amore smisarato
  Fece tal convenente
  Per liberar la gente,
  ch era in gran misertade.
- 6. In niseria giaceva L'umana ustera Dal dimonio sconfitta: Null'anima poteva Salire in quell'altara Per le prime delitta, Crudelmente affritta (pic) Stava senza conforto; Ma quando 'l sol fo orto Ebbe tranoullidade.
- 7. Quando I sol fu levato, Cristo, della giustiria, Comiuciò el suo diletto: Allora quel peccato Tornò in gran lettiria A ciascan suo eletto. Per purgare I difetto Che commiso I superbo Incaruar votse I verbo Di Dio por caritade.
- 8. Quando su giuota l'ora Che quell'amor divino Si volse dimestrare, Allor seara dimora Quel giojoso hambino Si volse spregionare: L'amor volse lassare. La santa vulva chiusa (sic) Di quella dilettosa Madre d'umilitade.

- 9. Chiusa e sugellata Sempre fa quella porta, Onde passò l' agoello. Anima "nnamorata, Come non cadi-morta Vedovadol tanto bello? Fiermi il cono d' un quadrello D' affetto impennato, Caggio 'n terra vuloreato Per la gran chiuritade.
- 10. Si grande è quella luce Lh' esce della serran Suo faccia splendiente, Tanto fooco m' adure, Pato gioja con pena, Si forte m'è incendente, Tant'è il mie cor guadente, Che digiag (sic) nol potria, Perchè l' anima unia Trontale ha sicurtiole.
- 11. Sienrih ba trovata L' anima che è tratta Da quell' amor divino, Per grazia disposata Ed una cosa fatta Con quel dolce hambino, Ver uno Dio trino, Creator d'ogui cosa, Nel quel l' anima posa Tutta sun volostade.
- 42. Volonti ha fermata Con locido 'atelletto E tutta suo memoria In quel che l'ha creata: Levando 'I suo affetto Nella superna gloria, Da questa transitoria Vita leva I' amore, Dogando a Dio el core Con tatta paritude.
- 43. Purith si è quelle Che fa l' anima accetta Al sempiterno sposo. L' anime fatta bella Beutro nel cuor ricetta L' amor desideroso, El qual si è riposo B' ogni suo desidero: Amal d' amor entero Sol per la suo bontade.

- 11. Per la aur bonti grande Si debbe esser annato Da ogni erestara: L'anima che si spande Nell'amore increato A questo si pon cara: Annal fuor di misura Senz'alena suo profetto: Allora 7 suo intelletto Trovata ha veritade.
- 15. Verità ha trovata. E la sicora via Di pervenir al porto Della vita beata, Fuor d'ogni tenebria Che fa P. affetto storio: Risnactist' è 'l morto Alla vita pectina, Con anima divina Pisntata in erritade.
- 16. In carità si pianta, Per la qual si rinnova: Di varietà vestita Divino lando canta: A tatte l'or si truova Col suo fattor unita E'n grazia stabilita, Si come le concede: Più non apera ne crede Per la vera "nistade.
- 47. Per amistado vera Ch' ha fatta col fattore, Nel qual prima ha creduto, Più non credo në spera: Per lo superno amore Che per grasin ha bevuto, Bato l' è per ajato El timor filiale, Che la fa star leale All' alta maestade.
- 18. El qual si l'accompagna Qui o nell'altra vita, Questo gajo timore El qual non le dà lagna, Ma gioja infinita, Con perfetto amore Tracadola di fuoro Dell'unana sentimento Al sol congingnimento l'un Dio 'o tirnitade.

- 49. Vedel senza vedere, Odel senza ndito, Gustal senza sapore, Tienlo senza tenere, Odora lo 'afinito Senza odor di faore: Passando lo splendore In tenebre si loca, Nuovamente s' infoca In quella seuritade.
- 20. La senzità abbatte, Luce prima passata, Tant' è la suo potenzia! Novelle strade ha fatte La luce iscurata, Rompendo provedenzia Luce fa risistenzia, Richicdo la 'ntelletto, Contradice il' affetto Cho tien la podestade.
- 21. L' affetto si si leva
  Tostamente dicendo:
  Chi mi vuol contradire?
  La luce si la leva,
  L' affetto percuotendo,
  La comiaci' a feriro,
  Noo la lassa salire,
  Nè tener principato:
  Mie sire, lo scurato,
  Non mi dere ansiotade.
- 22. Tu m' bai tanto tenuto Rinchineso in tuo prigione, Traditore 'attelletto! Tanto so' stato acuto Con tuo contemplazione, Ch' i' ne caddi 'n difetto: Star mi voglio soletto Seaza tuo conpagnia In questa tenebria, Non vo' to' amistade
- 25. Lo 'ntelletto riaponde Bella luce avocato: Or isitium' a ragione. L'affetto si nasconde Bentro nollo acurato, Non fa riaponsione; Se stesse a contenzione Perderebbe disagio Di gustar la bontade.

- 21. L' affette rimon franco, Lo 'ntelletto rimone Sotto sua signoria, Sta lo regione al banco Contra lo core vone Diseacciandole via: L' ottima tenebria Di ciò si è contenta, Che l'anima attenta Stie contra vanitade
- 23. La vanità diseaccia La ragion che dirizzo L' anima per la strada; Se per suo colpa è ghiaccia Forte la colafizza, Pecchò diritta vada, Acciò ch' ella non cada Dinanti ol sao cospetto; Non disia diletto No no averatiada.
- 26. Si o no in sno corte
  Trovar non si potria,
  Si la tiene in concordia!
  Suo volontadi torto
  Discacciate P ha via:
  Per non aver discordia
  Non chier misericordia:
  Di giustizia non cara,
  Vivo sonza panza
  In grande libertade.
- 27. Libera voramente Dall'amor contradetto Sento l'anima mis, Per grazia veniente Dall'amor benedetto Cho m'ha in sno balia: Tatta la veglio mia È che sia onorato, Si com'ha ordinato, El trino unitade,
- 28. To, unitado trino, Dio uomo perfetto, Prego per cortesia Di te, amor divino, Per ogni tuo cletto, Che tno grazia Iodia (sic) 5 i ch' ogn' anima sia Con teco, amore, nnita, Via, verita, vita, Si cem' è tuo volontade.

Deo gratiss. Amen.

### XXXIII. #

- †. Un' anima eletta si destava, Nello specchio divin si specchiava.
- 2. Squardando 'n quello specchio splendiente Vide la foccia di suo conscienzia Esser si brutta a tanto fetente Per la carnal brutta concupiscionzia, Yennegli voglia di far penitenzia; Perchè lo specchio alenni lume gli dava.
- 3. Specchiandosi in Cristo, vers luce, Tutta si vido esser disformato, Con tutte suo potenzie contra 'l ducc Esser si vido in ogni cona stata, La sua memoria vido esser levata Dul sno fattore: di ciò sospirava.
- 4. Sguardondo'n quello specchio 'l suo 'ntelvidente che era tutto tenchroso, (letto Ogni sno volontà vido difetto, Tatta contraria al vivar (sic) vortaoso: Vedendo ciò, con pianto doloroso La suo faccio di logrimo bagnava.
- 5. E risguardando 'n quello specchio pio Vide s' over sempre disubidito la tatti quonti precetti di Dio, Protr' e di fuor, e 'n tutti aver fallito Gli mmonimenti di quel suo marito Per certo vide: nullo n'osservava.
- 6. Vide sguardando'n quello specchio chiaró Ogui mortal peccato aver commesso, Vido ancor che 'I tempo tanto caro Tatto l' avera speso contra a esso, Più e più volte specchiandosi 'no esso Vide che sempre da [ui s'allangava.
- 7. Specchiandosi acllo specchio pulito Videsi aver con tutti sentimenti In tutte cose sempre mai fallito, Avorci 'ndotti ancoro molte genti; E ciò vedendo, faccva lamenti, Che del dolore si dilancava.
- 8. Specchiandosi l'anima per certoura Vide suo fede infedelitude, La suo speranza esser disperanza, Suo caritade esser crudeltado: Chi la vedesse n'arebbe piotade, Vedendo com'ella si consunuva.

- Specchiandosi quell'anissa contrita In tutte cose si vedeva 'nfetta, Ipocresia vide la suo vita,
   Sopra dell'altre si vide dispetta,
   E che lo 'uferno cou disio l'aspetta:
   Vide che ancor peggio mercitava.
- 10. Specchiandosi l'anima dolorosa Sopra doll'altro si vedeva ingrata, Fragile, ignorante, maliziosa, Inginsta e stolta e iscialecquata: Forte piangendo quella sventurata Divin giudicio sopra se gridava.
- 11. E disperando della suo salute Niente meno piaugera l'offesa Fatta coutra 'l Siguor della vertuta: Nel enor le giunse una luco accesa, Per la qual fu quell' anima sospesa, E dubitando già nou dubitava.
- 12. Non dubitava che Dio uon potesse Perdonarlo tutte le suo peccala; Ma dubitava ched o' uon volesse, Perch' era stata d' ogni bene 'ngrata. Alzando gli occhi vide nua beata Donna, che d' ajutarla si vuntava.
- 45. La faccia sua era si graziosa, Non si potrebbe immaginar ne dire: Sope' ogsi donna era giocondosa, Vergine, madre, sposa era del sire: Voter lodarla mi par gran fallire, Sou onbilità sope' ogn' altra avanzava.
- 41. E risguardando in quella benedetti cinofortò quell'assima pentata. Allor parciò la vergina diletta: La tna paura (disse) i' ho veduta; Per ajutarti (disse) i' son veuuta: Vedendo ciò l'assima spaventava.
- 45. Bispose l'autma ndendo quella, Per cui in ciel sempre si fa festa: Dolla mio vita ch' è suta si fella Pentuta son, piangradone di testa; Perch' i' so' stata al mio fattor molesta, Del suo giudicio forte dubitava.
- 46. E poi la domando con reverenza: Chi sete voi, madonna gloriosa? Rispose allor la fonte di elemenza: l' so' di Cristo la madre piatosa. E ciò vedendo la piangente sposa Pianto novello si ricominciava.

- 17. Perchò pur piangi? disse quella stella Sopra dell' altre la più spleudiente. Rispose: l'i piango perched i' son quella Cho in tutte cose ai vi so' fallente; Misericordia ni piatti nicuta Per voi aver giù uon mi ponsava.
- 18. Cou ciò sie cosa ch' io anima ria Coutra 'I vostro figliaol aggio peccato, E coatra voi, genili madonna mia, In tutta cose mi son ribellato: Credevomi esser per voi giudiesto Per la mie colpa, che tant' era grava.
- 49. Rispose quell'altissima regina: l' so fontana di misericordia: L' anima cho per umilti s' inchiua. Subito venge per farla concerdia Col mie figliuol con cui ebbe discordia, bella cui graria giù si disperava.
- 20. Poiché pentuta se' deutro nel cuore Con voloutà di non voler peccare; E del peccato fatto n' hai dolore, Perch' offendesti il Signor sensa pare; El mio figliaol ti vuol perdouare, Però iu croce il suo sangue versava.
- 24. Udendo l'anima queste parole Si distraggeva per la gran letizia. Udendo ebe lo spono suo nuon vuole Punirla della suo grande malizia; Ma ripensando nella suo uequizia Dolore oculto si riserbava.
- 22. El qual dolor quanto più era grande E più continue, più stava lieta: Bate lo farcon si dolei vivande, Esse gustando diventò quieta, Deutro uel caser più umil che la seta, Per la quale umith s' alluminava.
- 25. Alluminavala deatro nel cuore Di mora luce lo specchio divino, Per la qual luce a secese d'amore Amando solo el suo fattor trino: Ed assaggiando del superno vino, Taut'è potente cho la "nebriava.
- 24. Inebriata per la gran doleezza, Di sempro bere crescera la sele, D' esso, beendo gridavo: amarezra, Tribulazioni e pone dora siete? A visitaruni (diceva) venite, O tentazion, per le qual a' affinava.

- 25. Si come l'oro s'affina in fornace. Così l'anima nell'aversitado: Se 'n pariezzia l'enima è versece, Certemente à fondata in caritade: Questa non cuira mallo tempestade Amando quello che prima l'amava.
- 26. Anaodo quello che a suo figura La creò per suo grazia di niente, Ed incaraò in quella vergin pora, Per tutti in croce ai mori peodente, In lui pensando l'anima fervente Niente fare ai considerava.
- 27. Non si considerava far niente Vedendo la suo gran niechillitade, La qual niechillità non è in mente Se non per la divina largitade: Questa di cuor vera umilitade Con lagrim' e sospir la dimandava.
- 28. Ma quanto più ne l'era conceduta, Maggiormente si conoscera ria, la ogni colpa se esser cadata, Vedevasi sempre useir della ria, E che la grazia sol per grazia avia; Ma d'esserne privata meritava.
- 29. Cognoscendo l' anima in veritade Ch' esser dovie d' ogni grazia privata, E meritas ogni penalistade, Perch' era stata d' ogni hone ingrata. Vido per certo pur ch' era dannata: Dopo la fine lo 'aferno aspettava
- 50. Essendo quell' anima pervenuta A questa si antil disperazione, Palla ragion sempre era teunta Non voler far contra Din offensione, Non per paura della punizione, Ma per amor di quol che lel viotava.
- 31. Sol per amor del fatter si dispose. Di tutto el tempo che le finsse dato, Di sol amarlo sopra latte cose, Come conanda el suo divin mandato: Per ciaschedun che 'l salvator besto Fn morto 'n croce, volentier pregasa.
- 32. Orava con grandissimo disire Per tutti que' rhe son da Dio cletti, Accia ch' ogoun potessa pervenire A ringraziarlo con que' henedetti; E di morir con tutti suoi affetti Per amor di Jesu desiderava.

- 55. Deaidarando solo a Dio pinerre Per soo amore senza suo profettu, Privata tutta d'ogni suo volere. Tatta rimessa in Jesu diletto, Si grande amor le ginnse nell'affetto. Ardendo tanto che la consumara.
- 51. Consemava in lei ogni bruttura L' amor di sopra per don grazioso, Lecandola nella supern'altura Al bacio aolo del diletto sposo: Basciando quello, 'n cui è 'l sno riposo. E 'l dilettoso stretto l' abracciava.
- 35. Strett' abracciata con quel aso diletto. Amor (gridava) d'amor mi disfaccio: Amor, amor, per cui I mio affetto Si è disciolto da ogni amor ghisceio, E aol per graria ta mi tieni 'n braccio. E questo saccio ch' i' so' la più prava.
- 36. Tu se' che se', ed io non so' nient De me; ma se' perchè ta mi creati; E poi 'n crece, signor mio vivente. Per far con mero pare si montasti. È del tno sangne ta si medicasti La min malina, che fetor gittava.
- 37. Ed or per grazia ni hai a te conginute e circumdata di tantu splendoro! Di taul'amor el cuor tu si m'hai punta. Tatta mi atroggo per tanto fervoro! So anegata nel divino amore. Amor, anner, amor, amor, gridava.
- 38. Amor, amor, amor, or mi riforma. Con ció sie cosa ch'io so' difformata. E riformandomi si mi transforma. In te, immensa bontà increata: In te la mie memoria si è fernutia Per te, del qual tanto si discordava.
- 39. Al mie 'ntelletto done vers luce, Si ch' in conosca sal te, veritate: Prego ti placcia, sempiterno duce, D' amor accondarmi (pic) la volontade Con ordinati o vers caritade: La macstado nela consolava.
- 40. Fede diritta e purità di cuore Adimandava con certa speranza: Fa essedita del divin amore Fecele 'ntender la sno nirchilanza; Da inde 'n'ila quella divina manza In sicuriti con timor dianerava.

- 11. Giungendo a questo l'anima sentiva Viovo senter di divin sentimento, Per le qual più che più con Dio s' nuiva Con dilettoso penere in tormento: In Dio sol ora'l ano pincimento Per far contento chi la ripovava
- 42. Essendo l'anima si rinovata l'er san amor fece nuovi canti, Laudando la muestà incresta, Al suo amore, envitando gli amanti Con alte voci e disider tanti: Con tutto 'I cuor el erentor laudava.
- 45 Lande, onor, eternalmente sia A te per te da tutti i veri eletti. Verbo incarnato di virgo Maria, De' qual in croce pagasti e difetti : Eternalmente da te benedetti Sieno in gloria, la qual disiava
- 44. Desiderava tosto di morire Per gir en gloris a star col suo diletto, El qual per grazia le facie sentire In questa vita'l ano amor perfetto; Per la vertù del qual con tutto affette Vel benedetto tutta si gittava
- 45. Tutta gittandosi nella suo cara. De sé gittando ogni suo volere, Per don di sopra viveva sicura; We ben conobbe ebo potie cadere, E di ben fare non avio potere. Se non per grazia, la quale aperava.
  - 46. Sperava solo in quell' agniclemente Spirito Santo, 'I qual l' avev accesa, Del cui amor sentiva la mente, L'anima e'l core per grazia compresa, Per quella umanità che fu distesa Per le' in crore, la quale adorava.
  - 47. Adorava l'umonità assunta De la divinità per auo signore, Per eni amore la grazia l' è giunta Dell' nnitado trino, ano fattore, Per la cui grazia nel sommo dolzore Dopo la fine andare aspettava.
  - 48. Aspettava dopo la suo partita Di gire a star con quel dilettoso A loudar sempre senza mai finita Cristo Jesu, en cui é 7 suo riposo, Con quella donna col viso amoroso Che la soccorse quando dubitava

49. Quando quell'anima ai fu specchiata. In quello specchio di somme chiarezza. E conoscinta quella 'namorata, La qual sovvenne alla suo debolezza, Dentro nel cuor lo rimase allegrezza. Sopra grazia 'n contento avanzava. Dec gratias, Ameri

# XXXIV.

Or si rallogri ogni fin' amadore.

- Ch'è nato Cristo, nostro salvatore, 2. Nat' è per noi il salvator del mondo. Il cui principio non fu mai ndito Cisseun amante atic gaj' e giocondo Vedendo incornato lo infinito: Oggi vediamo esser odempito
- De' patriarchi e profeti el elamore 5. Jusep allora per comandamento Dello imperio si mise in via Da Nazzaret con dilettamento Co' la sua sposa pregnante Mario, L'asin el bu meno per compagnia: Non se ne schife el fonte d'amore.
- I. Quando fur giunti presso alla cittade Di Belleem, ond'egli era nato, En una stalletta con umilitado Per grande povertade fu intrato, l'er ciò ch' egli era di quel parentado Del re David profeta del Signore,
- 5. Posandosi l'altissima donzella Del cielo e della terra incoronata În quella trasanetta (sic) poverella, Fn giunta l'ora tanto disiata Da patriarchi e profeti aspettata. Quaudo doveva nascere 'l Signore.
- 6. L'altre fancialle senton gran dolori Quand elle vengon presso al parturire, La ascra sposa avia gran dolzori Sentendo che 'I bambin vuol fuor venire, Però ched ella avia sommo disire Vedere Jesu, gandio del sno euore.
- 7. La gloriosa con somma letizia Parturi I primogenito ano figlin Senza nullo doloro o trestizia: In pannicegli 'nvolse il fresco giglio, Che 'n cielo e 'n terra è senza simiglio, E nel presepio pon lo 'mperadore.

- . 8. La chiara luce e lo splendor divino. Che'n cielo e'n terra e uell'abisso vplende. Si risplendeva sopra quel bandino. Creata intelligenzia nol comprende: Iu tanta untilità amor lo scende Per evaltarre in ciel con grand' onore.
- 9. Avendo parturito quel figliuolo laginocchiata, madre, P adorasti, Trino, una sustauzia, nu Dio solo, Dio ed nomo lui tronfessasti: Po'nelle braccia prendesti e baciasti, Nou odorasti mai si fatt' odore!
- 40. Avendo in braccio l' nmanoto Dio \*
  El tatto sno tuttu era consolato,
  Gli ecchi suoi vedendo 'l sommo pio,
  E 'l gusto suo gustava lo 'nereato,
  I'diva la boce del verbo incurnato:
  Opia altra melodia era ninore ! ◆
- 44. Nolla nel mondo mai fu speziaria Ch'all'odorato tal odor reudesse, Quanto quel fresca giglio a Maria: Ugni auo senso ben credo gaudesse, E 'I suo oggetto apun perfetto avesse, Avendo in-braccio Dio e salvatore.
- 42. O sopr'ogn'altra vergino benigna (sic), Ben conosceri che non eri degna Di contrattare si fatto tesoro: Già esultava l'angelico coro Della natività del redeutore.
  - 43. Già riluceva nell'angeliche menti La nuova luce, e lo splendor giocoudo Di nnovo gaudio gli facea gaudenti, Vedendo nato 'l salvator del mondo, Per umiltà vedendol si profondo Pover labondo (sic), largo donatore.
  - 44. O donatore di to sommo bono, El qual per tuo amor ti se'donato, Faccadoni grazioso perdono, Per ne alzare tunto ti se'abbassatu! Ed io sopr'ogni peccatore ingratu So'dilungato da te, mio signore!
  - 45. L'angelica natura s'apparecchia Nel cielo impirio per voler venire Ad adorar colui in cui si specchia, Ch'a quella virgo vidon porturire: Ogni spirito binono pien la "I disire Velendo I umanato creatore.

- 46. E prima vengouo i seralini. E poi cherubini è santi troni, Con indicibili gaudi divioi Lui aduravan gli spiriti buoni. Cbi fusse stato a udir que'snoni Ben ai sarebbe infianunato d'amore!
- 47. Ed i deminazioni (sie) o le vertudi venero ed i beati podestati (siè), Con allegrezza e guadi compiuti Adoravan quel che gli avie creati: Gaudenti vengono e principati, Gli arcangioli e gli angioli s fargli onore-
- 48. Fra i quali venno santo Gabriello Principe della prima jerarchia, Et adorò quel vero Dio zitella Con que' ch' erau sotto sua signoria; Ben lo conobbe la virgo Maria, Ed egli a lei si parlò con dolzore:
- 19. Quest' è quel figlio ch' io t'aonnziai, O sopragloriosa alta regina, Ch' en tanto goudio parturit' bai: Or veggio in te la mia 'mbasciata piena (sie'). Rispose allora quella sposa divina: Laudato e benedetto sia 'I fatore.
- 20. Raffael principe della seconda Jerarchia venne con somma allegrezza; Ca' la sua jerarchia tanto gioconda, vidoraro l' fanún con gran doleezza, th' era vennto della somma altezza Per la salute d'ogni peccatore.
- 21. E poi si venne l'altro principale Della jerurebia terza Michaello, Et adorar l'alto re supernale Ch'ora nato così picciolello: Sopr'agni nato cra el più bello, Di sua bellezza avien tutti stupore.
- 22. O Jesu piccolin sopr'ogni altezza, El qual adora l'angelico coro, Tutti venuti son con allegrezza Dinauzi a te da cui creati furo (sic), La dolce onadre in prima di loro Adorò te, altissimo Signore.
- 25. Dopo la qualo l'angelica voce, tiloria, disse, in excelsis Deo, la terra pax hominibus, veloce Cautavan tutti con gran triufeo (sic), Di buona volontà fuor d'ogni reo, De' quali tu se' fatto salvatore.

- 24. Laudamus te, dicevan tutti quanti, Beardicimus te, Signor giocoado; Adoramus te, gaudio degli suanti; Glorificamus te, amor profondo; Grazie readismo a te, signor del mondo, Per la tao magna gloria a tutt'ore.
- 23. Domine Deus, re celestiale, Deus pater, solo onnipotonte, Domine fili, al padre eguale, Unigenito Cristo sapiente, Domine Deus, agans Dei clemente, Filius Patria, sol miseratore.
- 26. O tu che tolli del mondo el peccato. Riceve i nostri preghi, o Signor pio; A la man destra del padre heato In gloria siedi son sommo disio; Miserere nobis, figliacol di Dio, Illumina ciascun del tuo spleudore.
- 27. Quoniam tu solus santus, pintoso, Tu solus dominus, o rex benigno, Ta solus altissimus, grazioso Jesu Christe, cho se'd'ogn'onor degno (sic). Cum Sancto Spiritu, procedent' igno In nella gloris del conditore.
- 28. Somma allegrezza avie la dolee madre Udendo del suo figliuol dir tal lalde: Con loro insieme ringraziava l' Padre Cho sopra tutti gli era avcetta valde: Pensar non si può quanto l'ano cuor galde Vedendo l' figliuol del tutto autore.
- 29. Tutta quanta l'angelica natura Onorava la fonte di clemenzia, E quella sposa, madre, virgo pura, A tutti quanti facie rivocenzia: Ogn' ordino con somma diligenzia Fornaro in cielo Isudando el criatore.
- 50. Or pens' un poco, anima divota, Quant' era 'l gaudio dei besti spirti : E quells virgo ch' era di Dio tota Quant' avio gaodio, chi 'l potric' ma' dirti ? So vue' con Jesu sno liglinol unirti, Ogn' altr' amor del tuo cuor mands fiore.
- 31. Nulla già mai con tauta allegrezza Parturi, aò de' gii mai parturire; Qaanto la virgo di somma bellezza, Figliuola, madro, sposa del nomme sire: Nicchil ne posso imaginar nè diro Ibel gandio suo sopr'ogn' altro magiore.

- 32. La sua memoria si avio presente Colui di cui non si dimenticava, E 'l aso intelletto ara tanto gaudente, Trino sol nn Dio el contemplava: Con tutta la volontà si l'amava: Esso lo dara fortezza e vigore.
- 33. O sopr' ogni creatora fortissima, Dafor eterne ai fortifexta, E sopr' ogu' altra più sapicatissima, Dal sommo sapicato amaestrata, Del Santo Spirito sposa beata La più infiammata del divin amore.
- \* 54. Ancora Jusep, amil vecchisrello, Dopo l'augelica adoraziona Admó quell'alto re Mannello, Inginocchiato con divozione: La sagra sposa in braccio gill pone, Il cui amor gli trapassava 'l core.
  - 33. O infinito amor di smisuranza, Cho 'l divin vorbo bai tanto abassato . Nel ventre verginal per lunga stanza, E 'n ma stalla el poverello è nato, E i snoi haroni che gli stavan da lato, L' asin e 'l bu: ecco grando stupore!
  - 36. Oggi rediamo el divin verbo in carne, Che In concetto per lo Spirito Santo; Qual anon si debbs d'amore inflammarne Vedendo quell'amor che n'amò tanto? Uscitto fuor di quel ventre santo Di quella sempre virgo a tutt'ore.
- '37. O pura virgo, santa, fecondosa, Cho ci hai donato oggi si dolce frotto, El qual pensando l'anima smorosa Tutta si parto da ogn' smor brutto, E per afiore si dona in tutto Al tuo bambino sopr'ogui Signore.
- 58. L'alto figlinol di Dio infinito Exinanivit, dice, se medesmo, l'igliando forma di servo invilito Per cominciare el sonto eristianesmo, E per mondarvi ordinò el battesmo: l'in a la morte ubidi quel Signore.
- 39. Non ogni morte, ma nuerte di croce Tanto obrobriosa per to s' elesse; Anima mia, or piango veloce Le tuo delitta e peccata spesso; So ben purgata tu si rimanesse, Bispleuderche in te el ano splendorr.

- 40. O glorioso re dell' universo, Che 'n tanta povertà ti veggio stare, Per me a te in ogni cosa avverso Volesti, Signor min, tauto penare: Co' la tuo madre sola senza pare Volesti sostener tanto violore.
- 41. O sopragloriosa virgo pura, Che 'n tanto gaudio el figliuol parturisti, Da la beata angelica natura Tanto onorato 'l tno figliuol vedesti (sic), In ciel tornare lor tn comprendesti (sic): Tu rimanesti in luogo di disnore.
- 42. In lungo tanto vile unitlemente Col sir dell' nuiverso abitasti, L' asinello e'l lu si i stavan presente, Boleissima, non to na contribasti: Col tuo figliuol la croce portasti, Perchè ci amasti di perfetto amore.
- 43. D'amor perfetto, o gloriosa ancilla, Col no figlinol Jesa famiti amare; Fammi sentir nel cuor quella favilla Che 'a Cristo fa l' anima transformare, Di ver' adorazione lui adorare, Con tutto 'I cuor landare fami' I Signore.
- 44. Adore te, trine solo uno Dio,
  Adore te, Jesu Signor del tatto,
  Adore te, Cristo diletto mie:
  Al tuo onor questo bel canta rutto,
  El tuo amore a te si m'ho redutto,
  Rendendomi al tutto a te, Jesu amore.
- "A5. E non di meno stava 'a su la poglia Fra 'l hu e l'asino el sommo sire, A la ana madre el euor se le travaglia Perché non ha onde 'l possa cuprire: La nostra colpa glí lacea patire Grande Ireddara per darci eslore.

4.

- 46. Al sommo caldo gli facie gran freddo Per far gli amanti arder del suo fineco. O cnore amano indurato e freddo, Per umiltà al tuo Signor fa luocn: E 'l ha e l'asin ch' ha senno poco Han conosciuto el lor possessore.
  - 47. E to, anima mia, nol conesci, the tanto t' ha amata e tanto t' ama t' D' amarto in vertik la grazia posci Con la sua madre, virgo, di Dio dama: Laudando lni lo invoc' e chiama D' amarlo in vertik con totto l' ence.

- 48. E poco stante vengono i pestori,
   Come dall' angiol furono ammoniti,
   E adorarono 'l signori de' signori
   Per lo indicibil gaudio stapiti,
   Dicendo: gli angioli ci sono appariti;
   E siam venoti dopo lo splendore.
- 49. Noi vegliaram sopra nostra groggia, (Disser gli avventurati alla donzella) L'angiel ei aparbe, e'l nostro cnor galleggia, Dicendoci questa 'mhaseiata bella, E eirenmfuse noi luee novella Che da Dio venne, che ci de tumore.
- 50. L'angel disse: nolite timere, Evangelizzo vobis gandio magne, Che 'n ogni popolo si debba adempire (sic) ; Oggi v'è nato 'l salvator, che 'l bagno Farà del sangue suo, questo sant'agne, El qual si chiamerà Cristo Signore.
- 51. In Belleem di David cittade, E questo a voi si vi do per segno (sic), Voi el trovcrete iu somma povertade E 'n pannicelli involto quel benigno, E nel presepio el fa stare el sno igno: Altro luogo non v' è di più onore.
- 32. E fatto questo poi gran moltitudo Vedemmo d' ogni milizia celesta, Con dolci esati e con nuovo ludo Laudando Dio dicien con gran festa: All' altissima divina maesta Laude, onore, e gloria a tntt' ora.
- 35. Parlando insieme poi dicemmo: andiamo Per infine a Belleem a vedere El divin verho, del quale entondiamo, Di cui l'angel ei fe' coù bel dire: Con festinanza volemmo venire A yeder l'altissimo eonditore.
- 34. Da poi che la sua faccia ahiam veduta, O dolce madre, noi n' andiam contenti; La lingua nostra non die' star più muta, Manifestar si vuole a l' altre genti; Quest' è que verbo in coi siam credenți El cni amor ci ha infiammato'i cuere.
- 55. Poi si partiro quei pastor beati Landando e glorificando Dio, Che per l'angel gli avea amacstrati, E nanggiarmento per quel varbo pio Ch'avien vedato in carne con disio, Et ndito di lui con tanto onore.

- 56. Dicien con gaudio e heati pastari : El salvator del mondo si è nata;
  Vedut' avenu gli angelici cori,
  Con sommo gaudio si l'hanno adorato:
  L'angel di Dio ce l' ha insegnato,
  E adorato l'avene con dolrore.
- 57. Con gran doltore dicien gli 'namorati: Andate tutti con gran festimanza Ad adors colui che ci ha creati; In lui ponete ogni vostra speranza: In Belleem ai è la san stanza Nella traŝanna ch' è peco di faore.
- 58. Al buono anunzio di que' benedetti, Beachè questo non dichiari el vaogelo, Multi eran quegli che per lor santi detti Andavaco ad adorar el re del ciclo, Che nella stalla sostenea gran gielo Per riscaldarci tutti del su'smore.
- 59. E tutti que'che ndivan le parole De' pastor santi tutti si maravigliaro, Testificando di quel vero sole, Del cui spleudor tanto a' illuminara. Ma quella madre di quel figliuol caro Si conservava egui cosa nel cuore.
- 60. Gran maraviglia, quando nacque Cristo Per noi a Roma bella fu apparuta: Quel templum pacis conquassar fu visto, Una fonte d'olio fu apparuta, Che per tutto quel giorno fu vednta Corrir per fin al Tevar (sie) con vigore.
- 64. Quella Sibilla savia profetessa Add. Quella Sibilla savia profetessa Nel sol con cercibio d'oro informo ad essa, E'l gran monarca disse: chi è quella Che tien quel bel figlinolo a non mammella, La quale è degna di cotanto onore?
- 02. Sibilla disse: vedi tu colei? E nua vergine ch' ha partorito, E quel figliuol ch' è nato di colei Lo imperio suo si è infinito: Del cielo e della terra quel fiorito Figlinol che vedi, è solo 'l Signore.
- 65. Ancor di muovo si vide una stella Apparir uelle parti d'oriente, Acciò che magi potesser vederla (sic), La qual vedendo fu ciascun gaudeote: Dopo la qual venuer tostamente Gii infiammati del divina amore.

- 64. Altri miracoli si faron visti Che tutti gl'idoli si conquassaro, E tutti quanti i sodomiti tristi Per tutto l' universo si creparo, Safro che Ottsvian, quel signor varo, Campò per suo virtà da quel furore.
- 63. Gli altri miracoli furon infiniti, Quando nacque la divina maesta: La terra e'l cielo ne sono stupiti, Ogn'elemento si ne fa gran festa: E gli infernali ciascun so n'attrista, Di tal natività si n'han dolore!
- 66. L'angelica natura gloriosa Sopr'ogni atima si ne son gaudenti; Di tal natività maravigliosa Eterualmente si ne son contenti, Perchè la colpa de' primi parenti Veggion distrutta; a di ciò han dolzore.
- 67. Rallegrasi l'amana natura Vedendo che si de'pagare el bando De la suo colpa tanto grave e dara, Che si atruggeva ciò desiderando: Gli antichi padri tutti dicien: quando Ci trarrai tu di tanto tenebrore?
- 68. Dens in ajntorism (sic) meum intende. Domioe ad ajuvandum (sic) me festins; Inclina coclos tnoa et discende, Visita noi che sismo in gran ruina, Per la tua sola carità divina Esaudi (sic), Domine, el mio clamore.
- 69. Rorate coeli, alcun dicia di sopra, Et mibes pluant justum, con disio; E la terra feconda vaccio au'opra, Germini vaccio el salvator pio. O chiave di David, figliuol di Dio, Aprici la prigion tracene fuore.
- 70. Ecce virgo concipiet, alcuno Gridava, e parturirà un figliuolo, El qual sara gandio di riascuno: Liberarsci di cotanto duolo: O desiderio di tutto lo stuolo, Vieni, e non tardare, nostro Signore
- 71. Oggi nel mondo Dio è apparito Per la immensa sua benigaitule, E di ciaseun el disio adempito Egli ha per sna immensa caritade: Oggi è fatta si ferma amistade, Che mai noa ci sarà nullo rancore.

\*\* 72. Oggi è fatto Dio nostro fratello, Ed incomiucia a pellegrinare: Forma di servo ha preso ello: O auperbo, bon ti dei vergognare! Sto nolla stalla el Signor senza pare Taoto vilmouto, e to cerebi l'onore!

73. Oggi la sposa col diletto aposo Por vero amore è unita o congiunta, Vedendo quell'amante dilettoso Umanato, del eni amor è punto: O anima dol sommo beno assunta. Sopra gli angioli so' degna d'onore,

74. O anima al signor tanto cara, Oz ti rallegra con somma letizia: Bella tua colpa che fu tanto amara, Cristo in se per te no fa giustiria: Di grazia no fa grandissima divizia Mosso dallo infinito suo amore.

75. Al divin verbo, ehe è incaroato E nato dolla vergine Maria, Ed al suo Padro oterao Dio beato Con Saneto Spiritu gloria sia. Siccome piace allo ana siguoria, Da ogni creatura a totte P ore. Deo gratias, Augen.

#### xxxv.

 1. Discendi, amor santo, Visita la mio menté

Del tuo amore ardente,
Si che di te m' infiannoi tutto quanto.

2. Vienne, consolatoro,
Nel mio cuor veramente:
Del tuo ardento amoro
Ardel verocemente:
Del tuo amor occoute
Si forte she ferito:
Vade come sanarito
Dentro e di fuoré ardendo tutto quanto

3. Arda ai fortemente Che tutto mi eonumi, Si che voracemente Lassi mondan costumi; Li splendiceati lumi Lacenti, illuminonti Mi sticu sempro davunti, Per li quali mi vesta il vero mento. 4. E. Il manto ch' i' mi vesta Sie la carità santa: Sott' una higia vesta Umilità si canta, La qual mai non si vanta Per so nullo beu fare, Non si sa inalzare,

5. Nel foedo più profondo Discende nel suo cuoro: Di olastenu usom del mondo Se ved' esser minore: Non si cura d'onore, Ma lo vergogno brama: Di se vendettu chiama, Odia se alesso sempro in ogni canto

6. Se dagli altri ò inalizato Nel enor aempre discende, Del bon che 'gli ha, ingrato Sè esser sempre intendo. Chi talo atato prendo Già ma' non può periro: Vita si gli ò 'l morire; Morendo vive o viveod' e poi santo.

7. In queste duo colonne Si ferman gli amadori, Perchè son lo madonno Sopra l' altre migliori : Chi ben e'è ferm', ardori Si grandi sente al cuore, Che grida per amore, Cho sosteore nol pub, si è tamanto-

8. Si grando à quol disio
Ch' alfor l' anima sento,
Cho dir not sapro' io,
A ciù non son potente:
Nulla umana meute
Eutroder not potria,
So nol goatasse pria
Per la vertù dello Spirito Santo.
Deo gratiasa. Annen.

### XXXVI.

Qualiter anima Deum diligens non solum in hac vita latatur in divinis laudibus, sed etiam sperat in beata vita in his 'ugiter occupari. Laudo, gloria ed onore
 Al Padro, al Figlio ed allo Spirto Santo.
 Per lo eni amor canto
 E cantarò (sic) sempre lauda d'amore.

2. Lande d'amor sonza già mai finita Cantarò per soa grazia in questa vita E canto pur per grazia in questa vita Levando in Jesu Cristo la momoria; El quale è mia vettoria, A cui bo data la mia volontade: Sol per la ran bontade Abissa el mo intellotto nel sno amore.

Qualiter unam s. d. f. admonet Deum super omnia diligere et in ipsius dilectionis abussum veraciter abussari.

3. Abissato in quel divino abisso, E tu, figlinola mia, ancor ci abisso, Amando Cristo per noi crocifisso Con volontade e memoria fissa: Cognoscende te ipsa Esser nicchille infinitamente, Con intelletto lucente Pensa di Cristo ol sommo dolzore.

Qualiter ipsum inducit dulciter cogitare juconditatis lætitiam, quam anima sentit dum Christus Spiritu alr. (sic) s. in secreto apparet per tactum amoris.

Penna, dolcissima figlinola mia,
 La gioja o'l ben ch'allor l'anima sente,
 Quando l'appare el figliuol di Maria
 Nel segreto del cuore e della mente;
 Quando l'amor vivonte
 Per grazioso dono dentro la tocca,
 Non si può dir con becca,
 Però cho passa sopr'ogni dolzore.

Qualiter declarari non potest lingua carnis gaudium, quem anima sentit ex amoris unione ad Christum.

5. Non può la lingua di foor dichierare, Né non s'intende per numen udito El gaudio del corre el giudio del Dell'anima e del corr con Cristo unito: Tatto l'amor finio Di questa vita di foor se ne caccia, Quando Cristo ni abraccia, L'anima ghiaccia s'accende d'anore. Qualiter confitetur se experientia ha. bere, et potiori sperat experimento latari.

6. Del quale aven fotto sperienzia E farem, se sarà sno volontade, Pergortesia dell'eterna clemenzia: Amando solo la somma bontade, L'eterna veritade Per grazioso dono si ne liberi, Si ebe più non desideri, Ma in lui si riposi el nostro cuore.

Qualiter humani cordis desiderium flagrans et extuans in solo Deo quietem habet.

7. El nostro cuore non può esser queto, S'esso in Dio non trnova riposo. Amandolo d'un amore consueto Per Cristo soo figlinolo, re glorioso: Dal suo amore infuso (sie) Abiasato sol nel volere d'ille, Staodo nel suo nicchillo Chairfiaeta dal divin chierore.

Qualiter anima non potest vera claritate illustrari, nisi prius taboribus et tristitia in spiritu et corpore fuerit experta.

8. Chiarificata di quella chiarezza, La qual apar dopo longa fatire, Traendola fono della fanciullezza Nello apirito suo diventa antica: Del 200 volte mendica Esser la fa quella divina luca: Po la qual si condure Lassando dopo sè el tenebrore.

Qualiter Dominus scips um intuctur in anima claritade divina perfusa.

9. L'anima solo in Dio chiarificata, In esso solo Dio vede se stesso: Solo si landa in essa inocumorata, In essa tatto s'ama l'amor d'esso: Altro non è abe esso, El quale e per eni è ogni altra cosa: Altor l'unita sposa Altro non vede che l'asso veditore.

Qualiter anima cognoscit Deum, se ipsam in ipso videns mediantibus tribus virtutibus theologicis. 10. Quel ch'ella vede ed iu essa si vede, chi quasto vede, vede solo Dio; E questa vision nasce di fede. Della speranza e carità, dich io: Altro che T sommo piò Non conosce, nè nuna, nè non lalda, . En cni, per cui sta salda.

Qualitor anima Deum lenet dum ab

Tenuta dal sommo saperiore,

41. Tenata tien colui che mai non lassa. Vive in nel vivente per cui vive: Per ano volere al suo voler s'abassa Guatando gli amorosi e dolci rive (sic): Con boci alte a giulive Tratta d'amore per su amor canta; In nicchilità santa Tutta si pianta con la ment' e 'l core.

Qualiter anima in sua nichillitate plantatur.

42. Tatta si pianta in nel suo nicchille Sol per virti della divina lance. Per qualla grazia che le concede ille, Che per lo suo amore li morte in croce: Gnardando nel mie dace Veggio la indicibil mie bassezza Per la suo grande chiarezza, Che mi dimestra el min grande fallare.

Qualiter divina lux ostendit anima tetrales tenebras et indicibiles culpas suas et peceala.

45. Dimostrami la sua divina Ince La mia d'abolica iscuritade, E 1 mio fuggir della sua suata croce, E la incurribil mia infermitade, Ma none (sic) in veritade, Non comprendo la mia grande ignoranza, Né la lunga distanza. Che i fra me e 71 sommo Redentore.

Qualiter anima non potest comprehendere magnam distantiam, quae est inter Deum et ipsam animam. Et simili mado anima ignorantia, iniquilus et pracitas est tanta, quod solum ipse Deus hoc comprehendii.

Quanto fra me e Dio è gran distanza
 El sa del Padre la somma potenzia:

Quant' egli è scura la mia ignoranza Comprendelo la somma sapienzia: A la somma clemenzia È manifesta la mia iniquitade: La mia gran pravitade

A lui è manifesta e 'l mio errore.

Qualiter anima in cognitione suorum operum videt quod, quantum in se, nec est, nec fuit, nec erit alicujus bonitatis.

75. Non fui, nè so', nè mai sarò da nulla:
Non feti, nà fo, nà farò se non male:
La ninas mai d'ogni vertà bralla
Per le sue colpe fatt'à infernale:
Del gandio supernale
Ginstamente si vede esser privata,
Allo inferno damunta
Per lo distabilire a mie fattora.

Qualiter anima suas indicibiles nichilitates considerat.

16. Tante volte i so' fatta nicebille, Quante peccats ho fatte contra Bio In fatto e in volonià ceme sa ille, Contra del quale tanto fallat' i' ho: Nicchille ne conoci' in Bel mie nicchille ch' è indicibile: Più che il dimonio orribile Fatta so' nel cospetto del Signore.

Qualiter anima non posset suam horribilem st deformatam figuram pati videre.

17. Se in potessi veder min figura
17. Se in potessi veder min figura
Personi ch' io morrei della paura
Vedendo me stessa cotasto orribile:
Di stepore indicibile
Stopiace la intelligenzia min
Per cotanta follia,
Ch' è stata ed è e sarà nel mie euore.

Qualiter anima non potest se ipsam perfecte eognoscere in hac vita.

48. Non mi enguasco, në cognobbi mai, Në cognaucer gla mai naon mi potrei: La hellerar, dhe Dio mi diche gunstai Per gli indicibili peccati mini: Di sopra agli altei rei La grande min incipiliaza. La grande min incipiliaza. Qualiter magnitudinem un us sue minime culper, rel partis ipsius anima extimare non valet.

49. La niiuor parte de le mie peccata È ai grande, che stimar non la posso, Facendo contro alla bontà increata Che dalla morte eterna m' ha riscosso: Veggio quol gran cuotso Che è fra loi e nic; soi de me fatto: Tutto so' stopefatto Per la orribilità del mio fetore.

Qualiter anims odit sui ipsius notitiam.

20. I' ho in odio di veder me atesso,
A Dio ed a mo mortal oimico,
El qual mi so' ad ogni mal far messo,
D' abidirlo non ho curato un fico;
E sempre contradico,
En tutte coso alla sua bontade,
Per la mia pravitado

Cho è in me, per me sempre maggiore.

Qualiter anima cognoscit se in Deum
peccasse et in se et in proximum.

21. Però che io per lo mio pecesta Ho fatto contra allo bontà divina. E contra me, aniona aventurata, Mettendo il prossimo in gran reina: O animo lapino, Or t'aparecchia all'eterna giustizia Per la tan gran muliria, Fragollità e eschità di canco.

Qualiter anima cognoscit per suum pænitere non mæreri a Deo suscipi, occasione imperfectionis ipsius pænitudinis cx se, ex parte sui.

22. E ben ch'io sia d'ogni mal far pestulo Per qu'ella graria la qual mi contenta Non però menio tl'esser ricevata Per li miei crodi affetti d'amor fredi (sic): Da te che l'a tuto vedi Eternalmente esser giudicato Deggio per mio peccato, Ch' bo fatto sempre contra 'l tuo onore.

Qualiter anima, quantum in se ipsa est, juste se ipsam judicat justo et rreto judicari judicio. Di quel giudizio del qual io ao' degua-Secondo 'I too voler, figlinol di Dio Con mi priva del tuo santo regno: Con lurifer maligno (sic) Eternalmente debbo esser affitto Per lo mio gran delitto, Per lo mio gran delitto.

23. Giudicami adunque, o Signor mio,

Qualiter anima vidit quod tanta debet cune para, quanta fuit culpa.

21. Tanta ao degno della sua giustiza, Quanto el Padre ha onnipotenzia: Esser punita deggia (aic) mia vuslizia, Quant' è del figliuol la sapienzia: Quant' è de Gemenzia E la bontà dello Spirito Santo, Così punito tanto Degnu so', quantunquo Dio è signore.

Qualiter anima cognoscit absque cognitione, quod si Deus cam in propria malitia relaxaret, nulla res foret pejor illa

23. Se la tno graziu, Signor, mi lassasse Nella mia qualità o conditione, Nullo soria che più di me peccasse Contra la legge, giustiria e rugione: Terrebbemi pregione La spirito maligno e la carne, Con sempre seguitarne La vanità del mondo ingannatore.

Qualiter anima non solum in omnibus auta percatis dignam se cognoscii judicio, sed ex solo uno.

26. Non solamente per tanti perceti Cho io ho fotti, fo e posso fare, Sempre sol deggo di atta co' donnati, Là dose gli ò elerno tormentare; Ma sol per no peccare, Che i' ho fatto contra lo ninito, Debbo esser punito Quant' à Il potere e il saper del fattore.

Qualiter spes et desperatio circumdat cam.

27. De una parte giunge disperanza D'esser dannata per mia uffensione; Dall'altra parte giunge la speranza Ber Jesa Cristo aver salvazione: Ma questa questione Jesa doteissimo si la dichiara, Che 'n croce tanto cara La ricomprò mosso dal suo amore.

Qualiter animam justilia judicat quam misericordia el pietas liberal.

28. Contra di me si teva la giustizia, Grida vendetta, vendetta, vendetta: Misericordia ginnge con letizia, Von fenner, dire, la pietà t'aspetta: La veritade retta L'ontra di me si da giusta sentenzia. Se non che la clemonzia Si la rivoca per Cristo Signore.

Qualiter per adventum Christi anima liberata extitit ab aternali judicio.

29. Geni Cristo, figliolo di Dio Padre, Per me maligno entrò per ricolta. Prendendo carne della virge madre, Morendo poi per me con pena molta: La sno morte n'ila sciolta Dallo infinito debito, ch' io Debbo rendere a Dio:

La suo bonta si mo n' ha tratto luore.

Oualiter per Christum anima suscipit

cordis contritionem.

50. Ed hami dafa nel enot contrisione Con pentimento d'opin imic fallenza (sic), Però s'i contro on giubilizzone, Questo mi fa la fede e la speranza Per quella smisuranza, Carrita somma, che mi dà letizia; E la mia gran frestiria E convertita in gaudio e dolpore.

Qualiter dictus luctus convertitur in dulcem cantum.

31. In gandie di doloreza si converte All' nnius el suo amaro pianto, Del ciel vedendo a lei le porte aperte: Per contrizion del suo peccato tento Fa dolcissimo canto, Secondo 'I piento del suo cuore emaro Vedendo 'I suo riparo, Per lo paterno e filiale amore. Qualiter anima ab amore paterna recognoscit Filii donum per redemtionem?

52. O amor di Dio Padre inestimabile, Per me servo crudel desti 'l tuo l'iglio A morte in eroce si vituperabile, Per iscamparni d'eterno periglio: Nel suo sangue verniglio: Lavato m'ha quel doleissimo agnello, Essend'io suo ribello, Pleacto l' ha a me ol suo anore.

Qualiter per reverentiam Filii ad Patrem anima ortum suæ redemtionis cognoscit.

33. O Figlinolo migenito di Dio,... Per ubidire al Padre ricomprasti, Morendo in croce, me peccetor rio: Con tatto 'l (no smore me assasti, Altro no mi insequesti Che vero smor, del qual mi son privo: O Figlinol di Dio vivo, Vivilicato m' ba ol tuo amoro.

Qualiter per obedientiam, charitatem el humilitatem Christi el paternum amorem anima se recognoscit heredem

34. El suo amore o quella ubidienzia Ch' avessi al Padre facendoti momo, E poi morendo, soama sapienzia, Per lo peccaso del vestao pomo, Fatto m'à na el suo domo Ereditar la redita eterna, La carità patterna E l' muilta di te, redentoro.

Qualiter per fidem, spem et caritatem anima prafatam cognoscit hereditatem

53. E questo so per virti della fede Che nel mio cuor per la sua grazila ha data, E la speranza ancora mi concole Con cartila e voluntà privata: O luen incressa, Nel tuo splendor veggio el rhiaro lume; O trabeccante fiumo, Altro non von' da me che vero amore.

Qualiter amor solu bonitate sua vult amari ab anima, sicut per solam bonitatem amat. 56. Si come tu per la tue grazia para Amato m' hai per tua caritade, Così vegli esser da me tuo fattura Amato solo per la tuo bontade, Di cuore in veritade, Sopr' ogni cota, o amore immeuso: Solo del tuo dispenso Parifichi el tuo vero amatore.

Qualiter anima, in qua se amor diligit, in solo amore paeem invenit.

37. L'anima, nella qual di huon cuor t'ami, Amor divino, in te è pacifica; Per te vedendo sciolito suo' legami Laude d'amor per amor ti sagrifica. In luco la chiarifica, Di tas verità dandole notiria: Una gandio e lettria Tutta si gitta nel divino amore.

Qualiter anima a suo amore solo adjuvari quaffit ut amare possit.

SS. 0 solo amor del Padre e del Figlinolo, Procedente Dio mio, Spirito Santo, i Trino sol nno Dio, el qualo io colo, Che fatto m' hai o farsi don tanto, Famili amere tanto, Quanto da mo tu vuogli esser amato; O amore increato, Solo d'amarti disia el mio cuore.

Qualiter anima naturali conditione cupit summum amare bonum.

39). Naturalmente, o amore infinito, Besidera d'amor l'anima mis. Ma questo desidero ha impedito L'angelo reo per la mia follia: Ma la tua certeisia Si m'ha ridotto a quel primo disio D'amare el solo Dio Con totta P amina, la mente e 'l cuore.

Qualiter amore suo juste diligit om nes creaturas.

40. Per tuo amore ogui creatura Che è creata alla tua simiglianza, Amare voglio nella sua misura, Secondo il tuo voler, somnua possanza: Ma la mia nicchilanza Amer non ha në carità nionte, Se tu onniclemente Non mel concedi per grazia a tutt' ore.

Qualiter anima divinam invocat gratiam advertens deformitatem suam.

41. A tatte I' or prego che tu nii dia,

Amor dolcissimo, tua grazia pura;
Però che io dalla parte mia
He corrotta e goasta mia natura:
O somma bonti pura,
Tu riformare e racconciar mi puoi,
E do servidor tuo;
Piacciati farmi sol per tuo amoro,

Qualiter anima cupit esse de numero vere amantium et laudantium Deum.

42. Per teo amore, o gaudio degli amanti, Piaccini farmi de' veri amadori, Co' qua' di sia in oterno davanti Laodando te con que' tuoi laudatori: E tooi chiari splendori A to mi traggon, divina elemenzia, Dandomi pazienzia

Contra l'avversità dentr' e di fuore.

Qualiter ânima ex superadvenientibus adversitatibus, ut non deficiat, adjutorium patientiæ invocat videns se indignam.

43. Nelle mie gravi pene ch' io sostegno E aosterrò secondo ¹l tao dispenso, ajutani, hench' io non no sia degno, Amor dolcissimo di Dio immenso, Si cho ¹l nio basso senso Non venga meno per impazieuzia: O fonto di clemenzia, Eaudi, se ti piere, ol mio classore.

Qualiter anima petit fortitudinem in memoria, in intellectu lumen, in voluntate amorem.

41. Alla momoria mia dona fortezza Si ch' io t'adori, altissimo fattore; Allo intelletto mio dona chiarcezza Laudando sempre to, mio salvotore; Tragganii 'I tuo calore Si che con tutta la mia volontade Te, trino unitade,

Ami con tutta mente, anima e I core

Qualiter anima petit sensuum corporulium refrenationem.

45. E sentimenti mici tantu sfrenati, Per gli quali cutra nell'aniua morte, Per tuo vertude sieno rifrvanti, Non segnitando più l'opere torte: Nella superna corte Dopo quella sarrezione finale Con gaudio eternale Veggia te, Jesu Gristo, mio signore.

Qualiter anima petit sensus spirituales attrahi spiritualiter ab ipsorum objectu.

46. La tno bellezza tragga gli occhi miei Vedendo te con chiara intelligenzia; Te al mio cuor parlare udir vorrei Gustando te, divina sapienzia: O divina cleunezia, Traggami el tno odor soavisaima,

E'l tno tatto dolcissimo Tragga l'anima mia al puro assore. Qualiter anima delectatur dum Dea loquitur, sed amplius dum Deus loqui-

tur sibi.

47. Non solumente di parlar con teco,
Amor doleissimo, io mi diletto,
Ma quando tu amor parli con meco
L' anima trai al tno anor perfetto;
Accendemi l' affetto

El tun dolcissimo parlar focoso. E'l tuo servo amoroso Si l' ha amato ed amorà (sic) di cuore.

Qualiter anima petit os suum repleri laude, ut valcat gloriam Dei latis decantare vocibus.

48. Riempiasi la mie bocca di lable, Acriò ch' io canti sempre la tan gloria Con tatto 'l euor, con allegrezza valde, La tuo grandezza tenend' a memoria; Concedemi vitteria De' mie' nemici; o bontà immensa.

De' mie' nemici; o bontà immensa, Perdona mie offensa Per lo infinito tuo divino amore.

Qualiter anima petut exaudiri n patre per Christum in justis petitionibus, et ab inimicis defendi. 49. Esaudi, Padre Dio, lo pitizioni Formate nel mos com per la toa luce, Che io ti mando con giubilizzioni Per Jesu Crista che ponesti in croce (sic); O dulcissimo duce, El quale solo la mia voce intendi, Prego che mi difendi Dal mondo, carre e dal malignatore.

Qualiter anima pro amicis et inimicis orat.

50. O immensa di Dio carità sola, Ajuta e guarda e salva e mici annici, Singularmente nan mia figliaco. Sempre ti laudi in ciel con qoe'felici: Per tutti i mici aimici Ti prego, che gli sciolga da leganai, Si che ciaschedan ('ami Secondo 'I tuo voler, mio salvatore.

Qualiter anima orat pra amnibus existentibus in purgatorio.

51. O salvatore Dio, prego ti piaccia Liberar l' anime del purgatorio (siel), Mostra lori, Signor miu, tua chiara faccia Per omnia secula seculos; E per tutti colorealoro; Che sono o che saran da te creati, la ciel predestinati, Salvagli, Signor mio, per tno amore.

Qualiter anima orat pra animabus parentum.

52. Se l'anima del padre o madre mia È in quel luego, o cariti paterna, 50 per anor del figituo di Maria Dona a loro requie eterna; La luce sempiterna Riluca sopra loro in eterno Nel luo regno superno Per tua pieta, o piotono Siguore.

Qualiter anima petit bonitate et pietate divina in hora suæ separatsonis a corpore per angelum suum deferri ad beatam vitam.

55. O pieta somme, o bontà di Dio, Quando l'anima min sarà partita Da questo corpu, venga l'angiol mio E si la porti con gioja infinita Nella lecata vita, Landandoti in secula soculoro lusieme con coloro Che uel moudo purgò al tuo amore.

Qualiter anima petit purgari per rerum amorem.

54. Quel vero amore che l'anime sante Per la tna grazia purgò 'n questa vita, Purghi l'anima nin dalle sue tante Gravi peccata che l'Banno impedita, Si che poi la partita L'augel la porti con sommo diletto Dinanzi al tuo cospetto Per la virità di Cristo salvaloge.

Qualiter anima invocat auxilium sui ongeli, et ue per ipaum angelum deferri in caelum ad luudandum; adorandum et amandum divinam mojcatatm, videticet unitatem trinitatis, et gloriosam Christi humanitatem deificatam, videndo et copnoacendo ipaum, et illo fruendo cum infinito gaudio.

35. O augelo glorioso, mio guardiaun, Concesso a me dall' alto Dio benigno, jutto me die me sopt'ogui vano Dal mondo, carne e dal dimon nulligno. Benth'i no no ne sia deguo (siet), Nondimen piacciati, se a Dio piace, Nella sisperna pace . Conduciari (sic) me davanti al mio Signore,

56. A laudar sempré la sua magstañe, La san potenzia e la sua signoria. E adorare il trion unitade Per la sua sapienzia e cortesia, E º figliuo l di Maria Vedendol sempre mai e cognoscopido, E º I suo amor fruendo. In lui gandendo sempre a tutt' ore-

Qualiler anima pelil merilo pænarum Christi in cruce pendentis non duci ad penas purgatorii.

57: Per quella pous che Jesu iu croce Sostenue, campanii da quella pena Del purgatorio che l'anime cuoce, Le qua' pensando uni trem' ogni vena; Madre di Dio serena, Soccorremi per grazia in quel puuto, Acciò ch' io sia assuuto In gloria per tuo e Cristo amore.

Qualiter anima a matre Christi petit defendi amore sui filii.

58. Per Cristo smor ti prego e per quel latte Che con doleczza trasse del tuo petto, Che ta la scampi da quel che combatte Coutra di me nimico naladetto: Del ver amor perfetto Vestito sia pe' tooi sacri preghi, Col suo amor mi leghi La grzais sua e'l suo divin amore.

Qualiter anima ex sua ignorantia nesciens quid petat, petit non exaudiri, se totaliter comittens coluntati divina. 59, Non si coni io adimando sia

Per me, né per utill' altra creatura Che è creatu o che creag dia (sie), Perchè la 'utelligenzia mia è scura, O somma bontà pura, Sia d'ogni cosa 'la tua volontode: La mia è vanitade Della qual privi me el tuo amore.

Qualiter anima petit ab amore dirsno prirari sua propria voluntate, et scribi in libro vita.

60. Amor divino, prego che mi privi Per tuo houtade d'ogni mio voleri, Nel libro della vita si fui serivi, Se a la tua bontà e in piacere: Amor, fanmi gandere Per la tua grazio, sol te amando, Me in te transformando, Per te lassando ogni altr'amor minore.

Qualiter anima se reddit divino amori.

61. O amor, sopr'ogu'altro amor dolcissimo, Amor, per tuo amor io uni ti rendo: Ricevimi in te, spinzitissimo, A te per te in te io mi distendo: Nicceli di te comprendo, Amor dolcissimo; la tua altra E sopr'ogui misura Innoensa, o auor consolatore.

Qualiter solo amore consolatur anima

62. Consolator dell'anime, le quali llanno in te per te posto l'affetto, Che diventar le fai celestiali, Essendo ancora unite al corpo infetto: Stapisce el mio intelletto Della bontà di te, amor deleissimo. Pensando ch' io vilinsimo Mi senta trar dal tue divin delzore.

Qualiter potentiæ onimæ trahuntur divina dulcedine.

63. O infinita divina doleczza, Che la memoria con gaudio mi trai E lo 'ntelletto con tanta allegrezza, Volontà nnova, amor, donata m' hai, Che tratta m' be de' gusi Del voler proprio ehe l'anima necide: Da Jesn la divido Che nicchil seute dell' amor maggiore.

Qualiter anima nihil intelligit de immensitate diving bonitatis.

64. Di questo amore e bonta di Dio Infinita in cielo ed in terra ostensa Nirchil ne 'ntende le 'ntelletto mio. La minor parte è somma ed immensa: Quando I mio enor ei pensa Grande stupor mi eirconda la mente; Ma non però niente Comprendo della bontà del Signore.

Qualiter necdum intelligere anima po test Dei immensitatem, sed nee immaginari vel cogitare; et quodlibet minimum divina bonitatis est incomprehensibile a creatura quantacumque perfectionis.

65. Della immonsa del Signor bontado Nicchil nè so nè posso immaginare. Nullo intelletto ha tanta chiaritade, Ch' alcuna cosa ne possa stimare: O solo senza pare, Che solo se' compreso da te stesso. Quo' che ti son più presso

Di te non sanno nna cosa minore.

Qualiter creata intelligentia tontum intelligit, quantum splendor supernælucis ipsam illuminat et non amplius

66. Uns cess minor di te già mai. Ne mai compronderà, come ta sai: Amor immenso, questo è palese. Tanto intende ed intese Ed intenderà, di te natura angelica Ed umana famelica,

Esistente in te, nullo comprese

Quento gli ostende el tno chiaro splendore 67. Quanto el tuo splendore dentro gli 'nlu-

Tento compression di te, sommo bene; (stra Ogni altra luce che la tua è frustra, lutenehrato lo 'ntelletto tene : Se T too lome non vene Ad insegnarne la diritta via, Tatti in tenebria Sarem privati del sommo dolzore.

Qualiter solus Deus cognoscit scipsum

68. O dolcissimo Dio, non conosciuto Se non dalla immensa tua altura, To se' che se' da te stesso veduto: La smisnranza sa ton dismisura : L' angelica natura Ed nmans tanto di te intende, Quanto grazia gli ostende. La cortesia di te, donatore.

Qualiter Deus donat se ipsum animæ

69. O donator di te somme done, El qual per tuo amor ti se' donato Facendomi grazioso perdono, Per me alzar tanto se abassato! Ed io sopr' ogni ingrato Nicehil comprendo della tua bonitade, Nè di mia pravitade Per rispetto dell' ahisso maggiore.

Qualiter id quod anima cognoscit de suis culpis, nihil est respectu incomprehensibilitotis peccatorum suorum,

70. Per rispetto della indicibil mia Fragelità, ignoranzia e malizia. Disobidienzia ed ingratitudin ria, Superbia, invidia, ira e tristizia, Gola con averizia, Nella carnelità tutto abissato, Infedel, disperato, Crndel, maligno sopr' ogunn peggiore.

Qualiter precedrix anima omni ereutura se deteriorem putat.

71. Sope' ogni creatura che mai Insse. Creata in questo mondo so' fallace, Peccando contra a quel che mi produsse Di nionte in ciò che gli dispiace: Non posso esser cupace D' nna parte minor dol mio peccato, Che io ho perpetrato Contra a la volontà del mio Signoro.

Qualiter Deus liberavit animam.

Quartier Deus troeraett animam

72. Ma tu, Signor, hai deliberata L'anima mia, aeciò che non perisca: Dopo le spallo tuo le mie peccata Ta hai gitteto, perch' io rivivisca; Perchè teco s'onisca Per vero amore a te la troi e chiami; Da tutti i snoì legami Sio disciolta sol per une vigore.

Qualiter anima Deo immolat hostiam laudis suum invocando nomen.

75. This secrificabo ostie di lalde Et nomen domini mei invecabo € Con tutto ¹¹ enor, con allegrezza valde Lande d¹ amor per tuo onor cantabo: Solo te cutalabo, Benedicendo el tuo nomo santo; Che dal mio peccar tanto Ta m¹ hai rimoso per lo tuo onore.

Qualiter anima propter sni ignorantiam nihil comprehendit de divinis beneficiis respectu magnitudinis ipsorum.

7-1. E non di meno la mis grando ignoranza Nicchil comprende de' suoi benefici, Che concoluti m' ha la smisuranza Non ragguardando u' mici gran malifici: Se agli eterni supplici Giudicata sorò, io non discerno, O nel gaudio superno : Nicchil ne so' di ciò conoscitore.

Qualiter non potest homo eognoscere finem suum.

73. Nicchil conosco l'altimo mio fine Ne di conosciarlo (sic) io non mi enro: Se panito sarò di mie maline Justum est ch'io vada in quello scuro: Se nel goudio venturo Collocata sarò per suo bontade, La somma veritade Solo il sa, e di ciò ho dolzore.

Qualiter anima lætatur de potentia, sapientia et bonitate Dei.

76. Questa si è la mia grande allegrezza, Ciò è cho 'l mie Signor sa ogni cosa, Ed ogni cosa può per suo fortezza, E di ciò ho l'anima giscondosa: Fam' esser gandiosa L'eltissime san dolce volontade, Che è intta bonitade,

Qualiter anima virtute et merito Christi sponsi sui remittitur seu reponitur in divina voluntate, cognoscendo quod ipsa non potest, nee seit, nee vult adorare, laudare, nee amare Deum absque potentia, supientia et bonitate Dei.

77. Per suo anore immenso el infinito Rimesso m' ha nol suo divin volere Per merito del mio dolce marito, Per cui spero in eterno gaudere; Ma io non ho sapere No volontade nè unlla potenzia Di laudar sua essenzia, Ne adorare nè amaro di cuore.

Qualiter anima solum per potentiam, sapientiam et bonitatem Dei adorat, laudat, amat Deum.

78. Io non ti posso, Dio Padre, adorare, So non quanto a me ne dai potenzia; So non spanto a me ne dai potenzia; E non ti so, Figliuol di Dio, Isudare, So non m' insegna la tua sapienzia; O divina elemenzia, Niente annare da me non ti voglio, Se non quando mi speglio Per la bontade tua d'ogni altro amore.

Qualiter sufficientia animæ est solus Deus.

79. Sufficit mihi la sua sapienzia, La sua potenzia e la sua bontade, Che sopraeceede ogni intelligenzia, E 'n eui risplende ogni veritade: Della mia parvitade Solo la sua volontà ne sia fatta E la mia sia disfatta, E d'ogni cosa sia el suo onore.

Qualiter anima solum desiderat honorem Dei.

80. L' onor di Dio solamente sia fatto Ia ciclo e in terra, in mare ed in abisso: Ogni altro onor nel mondo sia diafatto, Solo s'onori Crista recefisso: Specchiandomi in isso Sentoni con dolerzza ol mio cuor trare (sie) Al suo divino amare

Qualiter anima in claritate Dei posita nihit divinæ altitudinis cognoscit, nec suæ infirmitatis.

81. L'anima adunque posta in tal chiarezzi
Vede che nicchi i vede dell' immenso
Per rispetto della incognitia altezza;
Da quello angelico ed uman senso
Niente l'è ostenso
Della bassezza sua indicibile,
Ad essa incomprensibile:
In ti\u00fc\u00fcpensando \u00e4posta in istupore.

Qualiter anima stupescit.

82. Per lo stapore tatta mi ristringo, Mancami la memoria e lo 'atelletto: Nicchil ne dios, penso ne distinguo Del mio peccar sopr' ogni maladetto; Ma nel divin cospetto Confesso la mia colpa grave tanto Con contrizione e pianto, Confessoni con cordial dolere.

Qualiter cœlum et terra stupent liberalitate Dei.

85. Stupisce el cielo con tutte la terra El ogni creatura ragguardando In quella veritade che non erra, Voler morire, me ricomperando! Se solo io peccando Saria venato Jesa amoroso E 'l sangue prezieso Tutto l'arche sporto per mio amore.

Qualiter anima subtiliter cogitat suam obligationem.

84. Pensa e conosce questo, anima mia, Quanto tu se' al tao Segmer tenata; Che se tu sola errassi della via Saria per te la sua bontà venuta, Per aver sostenata Tanta passione per te solamente. Quanta per tutta gente Sostenne el tuo diletto Salvatore.

Qualiter Salvator pro salute anima sustinuit incomprehensibilem passionem et mortem.

85. El salvator per te, anima ingrata, Sostenne passione incomprensibile; Per liberarti dalle tan peccata Per se elesse morte tanto orribile; Per darti indicibile Gandio qui, e gloria in paradiso, Tutto fin pesto e aliso: Acció lo strime el ano superno amore.

Qualiter supernus amor Christum crucifixit.

86. L' amor superno Cristo crocifisse E la crudele invidia de Gindei: Nelle lor mani el 200 Padre el misse Per liberarmi de peccati miei: Quanto amar tu dei, Anima mia, el Padre onnipotente Che 'l Figliuol sapiente A morte el da' per lo infinito amore.

Qualiter anima respicit abyssum divini amoris.

87. Biguarda, anima mia, in quell'abisso, Amor divin dal padre e dal figlinolo Procedente, el quale ha ecocefisso Lo increato verbo di Dio, solo Per te in tanto drolo Intollerabile e sonza stima, Per farti in ciel sobblima Per te sostenne tanto disinore (sic).

Qualiter videl anima se obligari quantum omnes electi.

88. Tanto ta sola se' a lui tenuta ' Quanto tenuti son tutti gli eletti. Chi t' avrà di tal debito assoluta? Solo l' amore, se 'n esso ti getti. Gli angelici intelletti

Tutti stupiscono in tanto abisso;

Amor del Crocefisso,

Voler morir per sì vil peccatore!

### Qualiter anima stupor initiatur.

89. Anima mia tanto peccatrice, Altro che di stupir forza non hai! Essendo sopra tutte indelice, Dio per Salvator vedi che hai! Ta sola fatto l'hai Per darti vita in eroce morire! Altro che di stopire

Qualiter ex splendore superno in intellectu non potest anima aliud quam obstupescere.

90. Ta non puoi altro lare che stapire Quando risplende el sol nell'intelletto, Per te vedendo el vivente marrire Tanto viluente per lo tao difetto: Vedendo "Inaldetto Inistimabil male adoperare, Ben puoi stupefare, Tant' bai offese contra "I tuo fattore!

Qualiter anima in stupore posita, nec potest, nec seil, nec vult a se ipsa quiequam facere vel operari.

91. Rispoude l'anima tutta stupita, Nicchil posso, nè so nè vo'asperè; l'a quel che è via, verità e vita Reliaquo me con ogni mio volere: Già non vorrei sapere, Nè poter l'are da me nicchil bono, Se non sol per uso dono E bontà sola del mie conditore.

Qualiter anima non vult placere nec displicere Deo.

92. Is non vorrei che a lio piacesse Quel chi' lho fato, lo e deggio fare ; O vero che per me far si potesse, Sapesse, o volesse adoperare, Al sommo sanza pare En dispiacere esser non vorrei; Peris chi io non potrei' Da mo eleggere, se uou el peggiore.

Qualiter anima per liberum arbitrium non potest eligere bonum absque summi boni adjutorio.

93. Beuché libero arbitrio n' abbi datu, Se non l'ajuta lo 'nfinito bono, Non posso elegger se non el peccato, El qual seguir so stato o son si prono; Se 'l purissimo dono Non mi concede per suo cortesis, La più pessima via Seguir's seunye per lo mio errore.

Qualifer anima absque divina luce semper erraret et erravit.

91. Com' io so' stato della via errante En tatte coso senza la too luce, Maggiormento sarà da quindii ennante, Se 'l tao vero splendor non mi conduce; O dolciassimo duce, Guidami ta, che in to m'abandono! Non so dove nui sono, Conosciza (iai) te o me non è vigore.

Qualifer anima in que statu sil bono vel malo nescil.

95. Do nos so s' i' mi vo per buena siu, Nos se lo vo ermado per la torta: Non conosco se lo sono in tenchria; Ne so la lucc ili sopra mi e orta: Ne se dentro alla porta Del sao regno girò, io non discerno, O vero all' inferno Giudicata savà con gran furore.

Qualiter anima certissime novit se judicio digna, sed nescit si ad gloriam judicabitur vel ad panam.

96. So ched io so'del tuo gindicio degno, Non sol per tunti, ma per un pecceto! Or maggiormente essendo si muligno (sie), Si come sa quell'amore ineresto, El qual ho dispregiato De la mis parte e sempre dispregie, Se del sonumo collegio Serò piristo, solo el sa el Signore.

Qualiter anima cognoscit se nihil cognoscere.

97. Questo cognosco che nicchil conosco, So che io so' infinito niente, L'occhio del mio 'ntolletto è tanto fosco, Non può veder tant'abisso fotente: Factus suns tremolento, Timore e tremore mi eirennda (sic), Non so dove m'asconda

In die illa di tant'amarore.

Qualiter attente considerans diem judicii timet et tremit.

98. Ia die illa di calamitate, Di tant'ira e di tanta miseria, Quando quel giudice d'antoritate Che 'a ciole e 'n terra e nell' abisso impera, Con podestà altera Verrà nel trono della sua maestade, Lassando la piotade

Con giustizia verrà e con rigore.

Qualiter in die judicit non habebit
excumtionem nee defenzionem.

99. Chi t'avera in quel punte difesa Disanzi da quel gindice terribile De la tua colpa, che cotanto pesa, Inestimabilo e indicibilo? Saratti impossibile D'alcuna grazia poter impetrare, Nò incusa trovare Che sia accetta a quel gindicatoro.

Qualiter nee suo nee atiorum quorumeumque merito fugere non poterit justam judicis sententiam.

100. O ginsto gindice, la cai sontenzia E impossibile ch'io possa fuggire, Se tutto el mondo fesse penitenzia Per me, non basterebbe al mio fallire; E onodimen patire Non posso sol una minissa pena; Tremami ogni vena Di quella la qual dara a tutte l'ore.

Quatiter totaliter timet et tremit mortem seeundam et pænam æternam.

(01. Della seconda morte o pena eterna Mi trenta l'anima, la earne o l'ossa: Doglioni della perilita superna: Aperta m'è la senza fondo fossa: Non e'o modo ch' io possa Campar di quello tearissime abisso, Se Cristo erocifisso Non la soccorre di sperato amore

Qualiter anima sine Dei adjutorio desperationem incurreret.

102. Se Jean Cristo, bonth increnta, Non ti soccorre, che n' la la potenzie, Anima ma, morrai disperata; Se nen l'ainta la soa sapienzia, Se per la sua cleménzia E per la grazia cho per Cristo è fatta Tu non sarai riscutta, Missarai isie dill' clerno stridore.

Qualiter anima eum corpore cognoscit omni suo posse el sensu offendisse in conspectu Dei cuneta cernentis.

403. Anima, cuoro e corpo maladetto, Con tatte tue potenzio o sentimenti Ta hai peccato nel divin cospetto In parole, in fatti ed in pensamenti; Tatti toci andamenti Sempro son stati a son di male la peggio: Non correggierti veggio, Tant' è la mente tua in affrantore.

Qualiter anima se videt Dei et Christi et omnium beatorum inimicam. . 101, Diventata se' nimien di Dio

E di Jesa, di cui tu eri sposa; Ta so'cadata nel peccato rio, Vedova so'iscura e teachrosa; Anima dolorosa, Gli angioli o santi t' bai fatti nimici; D' infiniti giudici Fatta so' degna per lo tuo fetore.

Qualiter anima se videt factam mu-

405. lo fatto so' madre d'ogni ruina, E ao' abisso di tutti pecenti, E d'ogni vizio io so' la sentina. Dello 'atelletto gli occhi ho cavati, Tutti sono affernati E settimenti del mie corpo tristo, Peccando contra Cristo, E contra ogni ano vero annadore.

Qualiter numn fragilis eognoseit in se nuttam habere virtutem. 406. Anima mio, fragile, debile e stanra. Che se' per te in te tatta ignoranza, Tu vedi ben ch' ogni verti ti manca, Principalmente la fede e aperanza; Cariti eb' svanza Ogni oltra cosa giù in te non seati: Del corpo e sentimenti Tu seguisti e segui eon disinore (sic).

Qualiter onima cognoscit se interfecisse Christum pro cujuscumque eulpamortolis commissione.

408. Tu ancora se' colci ch' hai neeisse, Per ogni tuo mortal fatto peccoto, Quell' altissimo re del paraliso: Per ogni colpa l' hai passionate. Tu si lasi accambiato Quel sommo pezzo per si vil derrata, Anima indeusoniota, Qualificata col tuo tentatore.

Qualiter per peccatum anima perdit verum esse et efficitur turpissima.

409. Nulla linguo non potrebbe ritessere, Anima uita, la tua serra vista: Per, ogni colpu bai perdule l'essere, Pergois che l'dimon se', anima trista: Tua nicchilità vista Esser non può all'umana scienzia: Perdu'i hai la potessia: Compintamento con ogni vigore.

Qualiter eognoseendo anima se, cognitione possibili in hac vita, videt suum nihil, suum nihil non videndo.

1410. Veggio che nicchil veggio di me stessa. Quonto più chiaramente mi vedesse: La mia visione è tenebre spossa, Quanto lucente più esser potesse; Se per me si sapesse Quanto che sa tutto l'unuano intendera, Nicebil potrei comprendere Di mia bassezza e di suo gran vigore.

Qualiter videl anima incomprehensibilitatem suæ infirmitatis et Dei ineffabilem altitudinem.

441. La mia bassezza è incomprensibile, La sua altezza è inestimabile, El mio non essere è indicibile, La sua essenza è in eterno stabile : Quanto vituperabile So', possibil non m' è poter comprendere, Ne nicebil posso intendere Della gloria del suo eterno onore.

Qualiter anima immersa in suo nihilo, nihil videt de se, nec de Deo.

412. Niente di sè stessa può vedere Per l'abisso di san oricchilitate, Ne di vedere Dio non ba potere Per la sublimità di sua bontale: L'eterna veritade Si vede in essa, per essa, seuz' essa, El qual dimostra ad essa Quo nicchil (sic) est, se non esso autore.

Qualiter non est, nisi qui verus est

445. Unde non est, nis ille qui est, El quole en cotale esser vede
La sua divina magestà celest (sic).
Per mutarion d'amore en sua erede,
Che a sua bont erede,
Non s'opropiando a se stessa nicebille;
Totam enim est ille
Per proprietade di sè stesso amore.

Qualiter semper impletur Dei voluntas.

414. O amor di Dio Padro onnipotente, Che 'l tutto pnoi per la tano potenzia: O solo amor del Figlinolo sapiente, Cho 'l tutto sai per tuo sapienzia: O divina elemenzia, O omor del Padre e del Figlinolo altissimo, El tuo voler dokissimo Per tuo voler fatti' è a tutte l'ore.

Qualiter voluntas Dei impletur in calo et in terra, in mari et in omnibus abyssis 415. A tutte P ore Inti' è lo volontade Di te, dulcissimo Spirito Santo, In ciolo e in terra per tan potestale, Et in ogni stremitade, com' io canto; E negli abiasi tanto Se' ubidito per tuo signoria, E così Iatto sia Solo el voler del primo ordinatore.

Qualiter nee in minimo præteriri potest divina ordinatio.

416. Però che un punto non può preterire Di quella natica legge stabilita: Tutta in terra si debb' adempire Per volontà dell'antor della vita: L'anima a Dio unita. In ciò pensando sempre vive in gioja, Nicchil si reca a noja

Permesso dal sommo dispensatore.

Qualiter anima secundum proprium sensum nihil desiderat et de omnibus contentatur.

417. Niechil desia secondo 'l sno sensa, Quando rignarda nello chiara spera, Solo s' allegra nel divin dispenso, Irradiata dalla loce vera: Vode che in prima era Giò ch' esser deggia en Dio stabilito; Vedendol adempito, Di ciò s' allegra deutro e di l'uore.

Qualiter alacritas animæ semper renovatur.

118. Allegrasi P anima in questa foce Di nuovó guadio sempre più ricente, A Dio parlando sol con una boce, Della qual solo Dio si è intendente: L' altre è dimittente, Solo quest' una spesso si rianda: Nicchil di quel che panda Me sa el suo intrinsico nò isteriore.

Qualiter anima nihil intelligit dum se in Deum extendit.

119. Nicchil intende quando'n Dio si steu-Se ben si spande aiente ruana: (de, Tratta do quel, di cui uicchil compreude, Co' la suo volontade è fatt'una; El qual si accomuna Ogni sno bene allo spirito azito Al sommo infinito, Tratta col dito del divino amore.

Qualiter anima tracta digito Dei adorat et amat unitatem trinitatis.

420. Tratta col dito dell'amor divino Per la inestinobil sua dolecza, Adore a landa ed ama lo Dio triao, Gustando inestimabile allegrezza: Indicibil ricebezza Posiciel per lassarsi possedere: Or chi potrebbe credere (sic) La gioja dell'astebilito core?

Qualiter gloriosum et beatum nihit possidet totum æternaliter.

421. L'anicchilato cuorche nicchil vuole, La gioja sua aon si può stimare: Nicchi volendo nicute si duole, Di ciò ch' avviene sta ia dilettare, Non si può conturbare: L'anima ch'è privata del volere Sempre sta in gaudere, Possedeudo el suo posseditore

'422. O glorioso e bosto-nicchille Posseditor del tutto in cterno, Tu solo se' che ne conduci a ille, Che l' tutto signoreggia in sempiterao; El ganle ab eterno Elsos l'anima per sua clemenzia A stare in sua presenzia Con infinito cuntio e dotrore.

Qualiter nihilitas non solum erit in ento gloriosa, sed hic incipit sibi arrha gloriw.

425. Non solamente nel gandio superno, Anima mia, tu sarai conteata, Ma in questa vita di gaudio interno Et indicibil pace se' preventa (sie), Che in te hai spenta La tua brancosa et indicibil sete: Con gioconda quele Dormi privata dell' amor minore.

Qualiter supremus amor animam privat omni alio amore in inferiori et solus sibi satis est sensus philocaptus (sic). 421. Tutto l'amore che è di sotto a Dio.
L'amor dolcissimo, del cuor m' ha tratto:
Però in gandio vivo e in disio,
Una col suo voler l'amore m' ha fatto:
Altra verti nò atto
Noo sodisfà lo 'nnamorato senso,
Se non l'amore immenso,
Nel quale io vivo di vita d'amore.

Qualiler anima in vera vita vivit, in qua vivere est gloriosum.

125. Vivo, non vivo, ma vive la vita, Ea. Si. Vivo, non vivo la vita. El glorioso vivere Di quel vivente, che è senza finita: Nicchil ne posso-imaginaro o serivere; Se non cose da ridero, Per rispetta del vero esser supremo, In nel qual tutta tremo Per la verti del suo dolce calore.

Qualiter divinus ardor cum gaudio animam incendit, et solus ipsam intendit divino traccam intuitu.

126. O divin caldo che taoto mi cuoci, Con indicibil gaudio el mio enor ardi l' Tu solo inteodi le mio alte bori, Tratta da gli amoresi tuoi riguardi: Occhio, che mi ragguardi Con quell'antico tuo noovo vedere Esser nel tuo volere, E sarò sempre mai per tuo vigore.

Qualiter semper erit sient prius fuit in novo et antico divina visionis.

427. Sceapre aarb, come in prima fni, In quello antico suo naovo vedere, Per quella onnipotenzia, che colui Eternalmente mi fari gaodre, Sol per quel suo volore, Col qual mi volse nel principio eleggere, foni in eterno reggere mi può se a e vpole el min fattore.

Qualiter hoe novit, neseit, sed Deus novit et hoe ipsum animam facil eredere et sperare dum abyssatur in alto mari vert amaris:

128. E questo so, non so, ma sallo Dio. Che questo si mi fa sperare e eredere Per quello aimere ehe ha tratto 'I cnor mio Al sol desio di Jesn Dio vedere; Non si può de mio cuor ledere (sic), Però eh' abissat' è in quell' alto mare, Del solo Dio anuare: Non assapera più el creato amore.

Qualiter amor increatus possidenda eor expellit et excludit amnem amorem creatum.

429. L'amor creato dal mio cuore è schiuso Per lo increato amor che ni posaiede; El quale amore l'ha levato auso Al dilettoso vivar (sie) della fede, Che fa l'aoima erede Di quel beato regno, ch'io acquisto Per la virti di Gristo, Posseditore del mio nobil cuore.

Qualiter nobilitas cordis possidetur a Deo possidens ipsum.

150. O nobil enere da Bio posseduto, Possed il possessor ebe ti possisde: Ogni tuo desidere è adempino, Ripossadoti in quel che tatto vede: Non ami per mercede, ... Come che fa il euor ch' è in osenro, Ma sol per amor puro purificant dal divin chiarore.

Qualiter anima post lucem vadit liberata per ipsam lucem

431. La chierità della divina luce Chiarifica l'anima in coi risplende, Dopo la qual ron gandio la condoce, L'anima e 'l'enore e la mento difende: La libertà gli rende Che 'a tatte cose la fa star soggetta: La carità perfetta Di finor ne getta el peneso timore.

Qualiter limor filialis et reverentin Dei aterni remanet in anima, in mundo per gratiam, et in calo per gloriam

152. Solo rimaoc el timor filiale Accompagnato con la riverenzia lu verso 'l Padro Dio eternale, Amor divino, e 'l Figlinol sapienzia; Nel trino una essenzia Naturalmente l'anima si spande Con gaudio e gioja grande, Tracadola la grazia del Signore.

Qualiter anima resoluta in Deum, dum in ipsam seipsum videt, in ipsum, jer ipsum, in se ipso ipsam respiciens.

133. L'anima spansa nella dismisura Solo en Dio si è resolnta, Dio si vede in tal creatura: În sè per sè da sè l' ha ricevuta: L'anima tanto aguta Di lui attigne più che non dice: Ben si può dir felice L'anima tantia a Dio sol per amore.

Qualiter anima cognoscit suam felicitatem semper fuisse ab initio.

433. L'anima per amore a Dio unita Sola pno dire, aventurata fui, Che nel principio fui estabilita Et ordinata che amasse lui. In quegli splendor bui All'uman senso, anima, ti gitta, Che ti farà diritta Amar colai che t'ana per suo amore.

Qualiter amor ipsam diligit propter se ipsum et in ipsa ad se suum reflettit amorem. 455. Per suo amore t' ama solamente,

Che in te si risma quel doleissimo, Autor divino dal Padre procedente, E dal Figliuolo, uno Dio altissimo: Quel sommo clamentissimo L'anima trae per la sna bontade Alla sua amistade, Per la sua luce al suo chiaro splendore

Qualiter Deus in omnibus creatis suam diligit bonitatem, quam omnibus comunicavit per suam bonitatem in-

creatam.

436. Adunque ama Dio la sna bontade Ubienique (sie) per sua bonta ba data: Esso medesimo per sua bontade La sua bontade a l'anjosa ba donata: La bonta increata Dividare (sie) non può la sua bontade: Nel trino unitade Sempre permane bontà ed amore,

Qualiter Deun per se ipsum in se ipso comunicat seipsum hic per gratiam et in calis per gloriam sicut et quibus placet.

457. El sno amore nel suo amor permane, El sno sapere sta nel suo sapere, El sno poter als no potere stace, El guadio suo sta nel suo gandere: Si come gli è in piacere, All'anime participa sna gloria, Che suon in suo memoria Eleraalmente giuste sexus errore.

Qualiter Deus est sua bonitas, et sua bonitas est idem q. Deus est, videns seip sum per se ipsum in anima adnihitata et etarificata.

458. Dio si è quello che la sun bontade; La sua bontade è Dio solamente, El qual si vede per san chiaritade Nell'anima in nischil permanente; Libera veramente Per grazie, pura è clarificata, Ma non glorificata, Tinchè dal coppo non è tratta fuore.

Qualiter anima glorificatio est in paradiso, de qua loqui nec cogitari potest

439. Perocchè la soa glorificazione Sarà in gloria nel settimo stato, Della qual non si può far ver sermone, La quale arem fruendo Dio beato Per noi umanato, Quando Ini vedrem a faccia a faccia: Che al suo voler piaccia Per lo immeuno suo divino amore!

Qualiter anima efficitur Deus non per naturom, sed per gratiam et per amoris violentiam.

4 10. Adunque l'anima è fatta Din, Non per natura, sua solo per grazia E per forza d'amor: questo dich'io, El qual amar già unai non sarà sazia; lu cni per cui si spazia Per lo infinito anor di smisuranza, Che di sua nicchilanza Levata l'ha al besto sentore.

Qualiter divina gratia trahit animom in hoc vita non solum ad sentimenta spiritualia sed etiam divinalia.

411. Al sentimento ch' è spirituale Per la divina grazia l' ha levata, Ed annegata l' ha al divinale, Bove zarà in eterno beata: U anima transformata, La vita sua si à l'amor paro, Che nel vivar (sie) ventaro La farà vivar (sie) in gaudio a tutt' ore.

Qualiter anima perpetuum gaudium est in solo velle dirina roluntatis et in visione Christi, prout est Deus et homo.

412. In questo è el gaudio sempiterno Cho banno l'anime in paradizo. Gioè che sono fermate in eterno Sol nel voler del trinn indiviso, E di vedere "I viso Dell' nusnato verbo di Dio vero, El qual veder sinero Fruiscon tutti con compinto amore.

Qualiter anima ordinem paradisi non valet intelligere, nee de gaudio illius loqui vet intelligere potest quousque ad lpsum non pervenerit.

445. Come dinanzi al vero Dio ed nomo Stieno, o che gaudio ottengan coloro Che son graudonti nel supremo domo, Allor saprem quando sarem con loro: In secula secoloro Laudereun l'alto Dio, Jesu giocondo; Ma in questo circo mondo Nicelli sapem di quel gandio maggiore,

Qualiter non solum de gaudio superno, sed nee de interno gaudio, quantum vel quale sit explicare non potest.

444. Non solamente del gaudio venturo L'anima unita in carne non sa dire; Ma in quel gaudio che sente el cuor puro, Ne sa con lingus nè può profferire: Chi piu u' ba a seutire Meno ne parla, nua chi più ue dice Con liogua men n' esplice, E meno intende chi ò aditore.

Qualiter qui amplius sentit et gustat de ipso, minus loquitur.

445. Ma chi ha di quel gaudio gustato In veritoto più "i situpito; Quanto el cuore più c' à dentro anegato, Meno ne parla a ebi non ba sentito, Perchò l' unano nalito Nicchille intende di quel vero mosto (sic) Che 'nebria l' uom giusto, Che in questo mondo è senza sapore.

Qualiter quæ sunt unum in Deo libenter mutuo colloquuntur, et se vident.

446. Ma quando insiemo si ritrusvan due, Che amendoni sien d'un sentimento, E cuor de' quali sien levati sue, L'uno dell' altro bae intendimanto Per lo ditettamonto Che hanno insieme gli spiriti loro, Per l'aso del testoro Che ugualmente possiede lor cuore.

Qualiter raro inveniuntur duo similes spiritus per omnia.

447. Ma rade voite questo interviene, Che insieme si ritrovin due egustii Posseditor d'un medesimo bene. Che abbin pari le penne doll'ali; Quando si trovent tali, Veggional insieme con somma convordia: Non può nascer discordia
Dove risplende el divino splendoro.

Qualiter magna est differentia inter animam claram et turbidam. 448. L'anima scurs co' l'anima chiara

Non si riguardan con questa letizia: L'una è in gaudio, l'altra è ansara; L'una è torba, l'altr'è in notigia: L'una teme giustizia, L'altra non cura di misericordia: Fra lor si è discordia:

L' un' è in verità, l'altra tien d'errore.

Qualiter una anima recte incedit et alia oblique.

149. L'una diritta ve, l'altra va torta: L'una nicchil si tien, l'altra presume: L'una è grando, l'altra non è orta: L'un' è ic gaudio, l'altra si consume: L'nna sempre s' allouna Di vera luce, l'altr' è in oscuro:

L' une tice' ol cuor puro, L' altra cercando va gaudio di fuore.

Qualiter sunt indicibiles novitatis varictates et tentationes anima bona.

430. Non si potrebbe dichiarar eon lingua Le novitadi dell'anima para, Nè come o quanto el dolce amor la 'npingua In questa vita per farle sicura Nella battaglia dura, Le tentazioni o gravissime pene E' 'nennoi t'es ostene.

Qualiter bona anima semper se videt decaptam.

454. So l'anima che va per dritta via,

Non ue so' sufficiente parladore.

Non dimen sempre si vedo ingannata; Quonto maggiurmente P anima ria Veder si debli' aver la via errata, Che corre alla sfrenata Dopo i sensi priva di ragione, Che la tengon prigione De' suo' menci; incechita di cuore?

Qualiter animarum varietates in bono et malo suat indicibiles, et ideo judicium de ipsis est Deo relinquendum.

132. Non si potrebbe con lingua narrare Le varietali delle cresture, Cho son net mando di piccol affare; E minormente dell'anime pure Le unane misure Son troppo lungbe o quando troppo corie, E 'l giudicare è forte, Lassianto in quel ch' è ver gindicatere.

Qualiter Deus est verus judex.

435. Però che esso gindica o discerue, Vedo, couosce o sa tutte le cose, Del nostro giudicare si fa scherne: La verità in sè sol per sè pose, All'umili sue spose Secondo 'l sun voler la manifesta ; Ma la superbo testa, Ogni suo giudicar si è fallore.

Qualiter anima humiliata non judicat, et si judicat juste judicat.

154. L'anima la qual è amiliate E nicebil fatta per virté di sopra, Dol giudicare al intito è dinodata: Sol giudicare caser visan ogni su opra; Ma quando se lo scuopra La verità per la somma bontade, Allor con veritado Il suo giuditi o è senza errore.

Qualiter anima quanto ampliorem de Deo habel notitiam, tanto majorem so culpam habere cognoscit.

435. Tanto maggior conosce ol suo percury, Quanto di Dio maggiormente comperende: Tanto discendo quant'ò el muntare, E tanto monta quanto en giù discende: Quanto più si stende, Tanto conosce se esser più corta: Quanto si violo torta; Tanto più ritta la tiene el molore.

Qualiter vera intelligentin lanto amplius cognoseit internum gaudium et amorem, quanto ampliorem habet experientiam ipsorum.

456. Tanto intendo di quel gaudio interno, Quanto per grazia no fa sperionsia: Tato più guata el vero amor superno, Quanto più pura tien la costiennia: Quanto la 'actilignaria Bioguardo più in quel divino specchio, Tatto più 'l suo mal vecchio Vede e conosce più esser maggiore.

Qualiter anima nihil dixil nee dicero potest respectu incomprehensibilis deitatis.

457. Nicchil dirò nè dico nè ho detto Del solo sommo vero, non compreso Dall'angelico e nanao intelletto, Ma da se atesso solamente è inteso; Ne quant'egli ò offeso ha no nicate comprender (siei ne posso, Quanto mi trema ngn'osso E quanto gusta indicibil dolzore!

Qualiter quidquid de Deo immaginari, scribi, cel dici potest, est magis fabula quam ceritas

458. Ciò che di lui si può serivero o dire, Immaginar hè penase nè stimare, ... Maggiornenta si è lungo mantire, Cha veritado poterna assegnare. Pon fino al tuo belare, O aoprattutti ignorante albo (sic); Non so quel ch'io mi balbo, Divanto mato-nel divin sentore.

Qualiter anima in sensu gustus de Deo mula efficitur.

459. Nel seatimento divina so' mato. Non posso dir cosa che nicehil vaglia; Che ogai bene da lni o' venuto, Egli è vittoria d' ogni mie buttaglia La mente mia travaglia: L' amor dolcissimo sopraverace Posta si l' ha in pace Por lo paterno divino splandare.

Qualiter supernus splendor æternæ lucis animæ viam vilæ aperit, et superna veritas ostendit glvriam.

460. Per lo aplendore, immagine e figura.
Candore e specchio della Ince aterna,
Figliud del padre nuova revotura,
Aperta l'è la via di vita eterna:
La verità saperna,
La qual trascende intelletto e memoria.
Ostendele la gloria,
Nella qual deggia stare a Intte l'ore

Qualiter totam se ponat in summa banitate extransitlendo veraciter suum velle praprium.

161. Acciò che in essa divina bontade Compiliamente l'anima si getti, Estramettendo la sua volontisle, Nel sol voler di Dio si diletti, Con totti soni affetti Landi e ringrazii la sua cortesia, Ch' a lei tanto ria L' ha fatta degna di cotanto onore. Qualiter est dignatanta honore efferta, et ditata in calo et in terra inamissibili thesauro.

462. O anima da Dio tanto onorata, In ciol a in terra tu so' fatta diva: Non può la tan ricchezza esser farsta. Perché dal sommo divo si diriva: Tanto tu so' giuliva, Che mella cosa ti può dar tristizia: Vivi in tanta lettizia, Di tutte cose landando el datore

Qualiter anima omni suo posse cupit divinam laudem, et se voluntati divina in omnibus conformare.

463. Con tutta la memoria e lo 'utelletto E volonta e con ogni mio senso Amerti voglico e laudar con affetto, E adorare, o amore immonso: E d'ogni uno dispenso E volontate mi vo' contentare.

Tenere a onorare
E ringraziar con ogni mie vigore

Qualiter anima in omnibus et de omni-

sua gloria vel damnatione.

161. Di tutto grazie benefici e doni,
Che tn or' hai fatti, fai o che farai,
Landa ti rendo con giobilizzioni
Per quella grazia la qual tu mi dai;
Se mi perdonerai,
O se di me tu ne farai giustizia

Di tutta mie malizia,

bus laudat Deum generaliter, etiam de

A te ne sie laude, gloris e onore.

Qualiter anima laudat Deum non salum ex se, sed ex omnibus que facit spiritibus bonis et suis electis.

405. Non solamenta del ben che m'hai fatto, Fai, o abe farai, o fattor mio, Lande ti rendo da tuo amor tratto; Landa ti rendo ancor con gran disio, Altiasimo re pio, Di tatti quanti benefici e doni, Ch'agli apritti buoni E ggli ettiti farai a tatt'ore.

Qualiter laudut Deum de sua ineffabili justitia quam dat illis de inferno el de gratia quam facil unimabus de purgatorio.

166. Anco ringrazio te, fattore cterno, Della tua santa divina giustizia, La qual si secretia giù nell'inferno A totti quelli che finir con malizia Laudo la gran diviria Della tuo grazia che fai a coloro Cho mandi al purgatoro, che 'ofine si penton del loro errore.

Qualiter laudat Deum de ineffabili ordine universi et de omni esse creato. 467. Di tutto quanto l'altre esser create

Lande ne sia alla tun sapienzia, E del hell'ordine che tu hai dato In ciel e 'u lerra per la tuo prudenzia: Laudo la tun potenzia E la boutà del tutto governante; in eterno durante

Sia la tuo taude, gloria od onore.

Qualiter non ipsa sed in ipsa Deus laudatur.

468. Non io ti laudo, Padre Dio fortissimo Ma laudasi in me la tou potenzia ; Cosi, figlitud di Dio sapientissimo, In me si Isuda la tua sapienzia: La boqth. e clemenzis Di te, dolcissimo Spirito Santo, Si lauda nel mie canto Con gaudio mie e con tuo onore.

Qualiter honorem aterni honoris cognoscit in aterno honore, gloriam in summa glorin et laudem in summa laude.

469. L'onore eterno è nell'eternale, La gloria è in esso giorioso, La sua laude è in esso essenziale: Amasi sempre l'amor graziosu: Quello umanato sposo Alla man destra gaude del suo Padre: Gaudenta sta la Madre Alla man destra dello 'mperadore.

Qualiter omnes beati laudant Deum secundum gradum gloriæ.

470. Gli angioli o santi, ciascun nel suo Laudano el trino, sol uno Dio, (grado,

Eternalmente ron canto leggiadro Col salvator Jesu, alto re pio; Con eterno disio Veggion sempre la sua faccia doleissima

Con vision chiarissima, Nel cui sguardo è sommo dolzore.

Qualiter summa dulceda animæ est contemplari gloriam Dei in cælo, et riderc faciem Jesu Christi.

474. Somma dolcezza è di risquardare La gloriosa faccia di Jesù: Sommo diletto è di contemplare La gloria del Padre di Inssù; Ma noi che siam quaggio Nicelii anguno del gentro santaro, So non quando anno puro In se per grazia leva el usotro cuore.

Qualiter cor humanum non gustat de hoc gaudio, nisi quando remoto omni amore in solo Christo est transformatum

172. Quando el nostro enore si è levate ba ogni nuano affetto e desiderio (sici), E nell'amor di Cristo è transformato; Allora sasaggia di quel gaudio vero: O Jesa, in cui spero, Come ti piace così uni transforma: In te mi posì e dorma, Solo adorando te, mio salvatore.

Qualiter anima adorat, sperat et amat summum imperatorem Christum et Deum trinum et unum, tracta a suv dulcissimo amore.

473. To adoro, imperadore supernu; lu te spero, o re gloriosissimo; Te amo solo, trino, uno, eterno, Trsendomi el tao amor dulcissimo: Te, Jetu Dio altissimo.
Adori e laudi ogni ereatura,
Che la taa bonta pura
la preeletta in ciel superioro.

Qualiter anima invital omnem creuturam ad divinam laudem.

474. Lauditi 'l ciclo e 'l marc e la terra E 'l fuoco e l'acqua e l'aira pura: Landiti sempre la pace e la guerra, L'abisso e la supernale altura, Ed ogni croaturo Celeste, terrestre ed infernale; Lauditi le immortale, Ogui fattura laudi el suo lattore.

Qualiter Deus per suam æternam potentiam et bonitatem se ipsum laudat super omnem intelligentiam, comunieando suas laudes in cœlo et in terra electis suis.

175. El suo potere, sapere e volere In sé, per sé, da sé per sus potenzia, Sempre si landa nel divin gaudere Sopra ogni creata intelligenzia; E per la nan elemenzia Participa sue groziose laude In eiel dov' ognun gaude. Ed in terra o chi gli dona el corc.

Quoliter per Dei virlutem anima totaliter est Deo data, propterea quod in ipsa Deus in aternum taudatur.

176. 0 ta, per cui, a catio ho donate L'anima o'l cuor, la mente e'l corpo mio, Sol per quel don, lo qual tu m'ha' dato, Londarotti in eterno, o lattor mie; Landol'i o, già non io, la faudati la tua laude divina, Alla qual fanno inchina (il angioli e asnti nel sommo dolrore.

Qualiter anima divinitus laudat divinum lauden, divinam glorium, et divinum konorem per divinam laudem, glorium et honorem. 177. Divina loude alla divina laude (sir)

Divina gloria alla divina gloria, Oner divino al divino onor valde. Per Jesu Cristo, el quale è mia vittoria: Con tutta la momoria, Con tutto lo ntelletto e volontade El trino nonitade. Adere e laudo ed ano di bnon cuore.

Qualiter anima per divinam elementiam liberata, rere Deum laudat et diligit ae Christum suum salvatorem.

178. Adoro, laudo ed amo solo Dio, Trino una sustanzia, una essenzia; Et Jeso Cristo Die, sulvator nito, Sol per la una potenzia o sapienzia: La divina elomenzia Sol per la sun clemenzia si ne libera: Nulla cosa desidera Solo contenta del divino amore.

Qualiter anima contenta divino amore virit in gaudio in suo placito omnem cogitatum reponens in divino amore.

179. Del divine amore mi contento, In case solo si è vero diletto: In gandie vivo nel sae piscimento, In caso sele ogni mio pensier getto: Natricami Palletto, L'anima e'l corpo, si come ti piace, O vivo Dio verace, Del cielo e della terra creatore.

Qualiter Deus vivit et regnat in se a se.

180. O creatore, eni è la signoria, In te, per te, da te sol regoi e vivi; El qual se viux, verità e viu, Che tuoi annanti il amer lai giulivi, E del viere amer divi, Nel quale amor solo el mie cuer gaude; Glorio ed onoro e lauda In te, per te, da te a tutte l'ore.

Qualiter Deus semper laudatur in suis electis.

184. A totte I' er dall'anime, le quali Ta hai elette nel besto regno, Laud'a te, Signor mie, cen eternali Lande le qua' trasceudono egoi ingegno, Con quella, mio aestegno, Vergino gloricas, alla regina, Sepra totte divina, Madre o figlie a sposa del Signore.

Qualiter anima in sui adjutario Christi matrem invocat in prascuti vita.

182. O madre e figlia e sposa di Din, Incoco e chiame vei per mio ajuto, Accio che l'anima, la mente e 'l cuor mio Da divino amore sia posseduto, E siemi edempiuto Dell'anima el natural desidero, Laudanto la Dio vero. Anundo e conoscendo el mio Signore. Qualiter non est aliud vita aterna quam cognoscere verum Deum et Jesum Christum, veritalem eternam quae est Patris savientia.

183. Però che altro non è vita eterna, Se non cognoscere el vero Dio, El Jesa Cristo, vertils superna, Supienzia del Padre, signor mio; A cui laude rend'io, E l'immenso Amor col summo Padre Ed a voi, dolce Madre, Serar mai fine, gloria ed onore.

Qualiter anima supra dictà el alia plurima indicibilia cognoscena, confait abpsari in immensa amorca dirino, se supèr omnia vilem arbifrans: supra omnem sensum sublimata amore, se dicina amori el dispositioni committen, shi per gratiam el in futuro per gloriam in sacula sewilorula.

184. Adanque, o Églinola mia dolcissima, Abisati in quello amore immenso, Vedendo te sopré ogni altra vilissima, Levandoti l'amor sopr'ogni senso: Allor nel suo ulispenso.
Tutta ti gitta e nel suo volere, Dov'è el vero gandere Per grazia qu'è ed in gloria a tutt'ure.

185. All'eterno fattore, Padre o Figliuolo e Spirito Santo, Come in prima cra tanto Et nonc et semper gloria ed onore. Deo gratias. Amen.

X

## XXXVII.

X1. Destat', unima mia; Con umil cuor attento Contempla nell'avvento Dell'eterna bontade.

"2. Sta su, anima mia, Apparechia la mente Con tatto il cuore a quello Che incaraò di Maria, Vero Dio vivente, Per l'uom ch'era ribello; Mandando il Gabriello A far quella 'muossiata A quella 'namorata, Specchio d'umilitade. 3. Le qual ere sposaie Al giusto vecchiarello, Juseppe si dicee: Essendo ritornata A Nazarei con ello, Città di Galilea, La douzella ataea (sic) Nella camera chiuss, Si comi ella n'er' nsa Per la sua santitade.

4. Nat'era della schiatta Di Discrit, come dice El vangel che-non mante; Per contemplazion tratta Leggendo la felica lasia dicente: Ecce, virgo piacente, Figlinol conceperac; Poi 'l partarirae Stando 'n vergintade.

5. Pensando quella santa Chi fusse quella sposa Che questo far dovea, Le suo sete cre tanta Di veder quella rosa: Tatta se ne struggea: Signor mio, dicea, Fammi grazia chi il veggia Quella, che, portar deggia Tue umanitato

6. O Signor de' Signori,
'Conserva la mie vita
Ed anc' ogni nuie seuso,
Acciò che io odori
Quella stella chiarita
Col suo figliuolo immenso:
Questa grazia mi penso
Per certo che mi faccia,
Ch' l' vedrò la lor faccia
Per la tuo langitude.

7. A ciò che io la possa Servir amilemente, Quelle donna diletta, Con tatta la mie possa: Le sarò ubidicate, A quella beneletta. Stando l'amil, perfetta In questo pensier santo, L'augel venne 'intanto Con nuova caritade.

- 8 Venne ron tal chiarezza Quell'augioi diabriello, Non si potrie stimure: Tutto pien d'allegrezza Con ua giglio novello, Di paradiso pare: A quella seuza pare Si fa inginocebiato: Quel perrhe fu mandato, Disse, sua brevitade.
- 9 Dicendo brevenientoquell'oterpo segreto. Che il Padre omnipotenzia E 'l Figliuol sapiente Gli avien poato dicreto E l'iuosenza Clemenzia, Con grande riverenzia Salutò quella aposa Del fattor d'ogni cesa Con gran gioconditade.
- 40. Dicendo, ave Maria.
  Di grazia se fontana,
  Con teco è 13 Signore:
  Tu benedetta sia
  Sopri ogni donn' annana,
  Le disse con dolrore
  La sposa dol Signore
  Sentendosi laudare
  Voltesi conturbare,
  Per suo sunta viltade.
- 41. Perocché non era usata Di tal solutazione Quando la salutava, O donzella beata, Standole 'n giuncechione, L'angelo le parlava Prech' ella dubiava: Maria, non temere, Vogluti far sapere Di Dio la veloutade.
- 42 La sopr' egni giscavola Conincia a cegitare, Sottihuente pensando La salute profonda Che ndi espitare A l'angeliro pando; Per non audare errando In nirchi la ridutta; Per mailtà tutta In piana terra cade.

- 45 O donzella amorosa, To si la invenuta "Grazia nel suo rospetto: Ecci tu dilettosa Seaza nui par vedata, El suo ligliuol diletto Per te sarà concetto: Nel tuo ventre grazioso Portarai Il giojoso Seaza pomalitode.
- 14. Per nomo chiantarai Jeau questo figliuolo El qual partarirai Privata d'ogni duelo; Surme t'ho rontato, Questo magno portato Saria figliuol di Dio, Altistimo dichio, Chianato unitade.
- 15. Duragli el Signore La sedia di suo podre. El quel David si dice: Di Giscola a tutt'ore la cata, santa Madre. Itegnerà, l'angol dice. Questo figliuol felice D' ogni cosa sostegno: Non ha fine l' sun regno Ve la suo potestode.
- 16. Bispose la douzella, Coine ed in che modo Sar ano queste cose? Non cognosso diss'ella. Di virginità nodo Dio nel cuor ni pose; Perù cost rispose La sapiente sperta, Volendo coser resta Di suo verginitade.
- 17. L'angelo dolremente A quella savia tanto l'iispose con disio: Sopra te veinente Sarà lo Spirto Santo Per la virti di Dio, Missimo e puo, Sarai obuubrata, Sarai ingavidata, Salva tun pnritade.

48. Per la qual cosa quello Che di te nasciar (sie) deggia, Santo sarà chiamato: Figliuol di Dio è ello, El qualo signoreggia Tutto ciò ch'è eriato. Crede quel el'ho purlato: Ecco la toa cognata Elisabet chiamata Con isterilitade.

49. Quest'è il mese se-to Che nella suo vecchiezza Figliuolo ha conceputo; Però può esser questo, Credelo per certezza, Quel eb' i' dico ho veduto; Se vuogli aver saputo Si la visiterai, E per certo vedrai Ch' i' dico veritsale.

20. Impossibile a Dio Non è ogni parolo. Regina dilettosa, Crede al detto mio: La tuo risposta sola Fiorirà ogni cosa. Allor la fresca rosa Con un canto timore, Ringrazione 'I fattore Coo somma veritade.

21. L'angelo l'accompagna Con rivereaza valde. Facendo el simigliante L'alta regina magna: Nelle divine laude (siet Tutta è transformonte, El trino uno stante Lands e beardire, La sopr'ogni felice Elbara di caritade.

22. Del Signore cece ancilla, Sia a me con' hai detto, Rispose la tiletta: Discese allora in illa Quel Signor benedetto: Non obbe più che detta, I'monità perfetta Di lei prese el Fattore, Sol per vertà d'anstre Mostrando soo pietable. 25. All'anime elette
Per mener al couvito
Nel suo eterno regno,
Imprigionato stette
Quel siguore infinito,
Messo dal suo igno (sió
In quel luogo non degno
A la suo grand' altura,
Bench' ella fusso pura
Con ogni santitade.

24. Bench' ella fusse bella Sopr'ogni creaturo tile mai fusso creato, Virgo mil puella, Dentro e di finor para, D'ogni virtà ornato; Vil cosa è ripatata Per rispetto del trino, I no Dio divino, Che prese numatiste.

25. O ununnato divo, O eterno fattore, O earità infinita, D vere Signor mio, O soname conditore, O bontà inaudita, Via, verità, vita; Nel tno anor pensanda. Vadomi transformando In te frino unitade

26. O mirabile amore, O pietà infinita, Che tenesti rinchiuso Quell'eterno fattore Per rimenarci a vita Nel ventre preziuso; O Jesa dilettoso, O re di paradiso, Anscondesti I tuo viso. In luogo di viltade.

27. In luogo tanto vile Tu, somma sapienzia, Per noi star degnasti; D agnello gentile, Tosto for penitenzia Per noi inromineiasti: Nove mesi abitati Nella pregione seura, la quella vergin pura Per sola tua pictadu. 28. O piesà smisurata. O grazia graziosa, Ch'all'amine ti spandi; O verità ineresta, O fattor d'ogni cosa, To desti in vivande: Nostra niquità grande Ti fe' portar la eroce, O sempiterno duce (sie) Del tutto podestade.

29. La nostra conscienzia viaitando, Signore, Preghianti, che la netti, Venendo per elemenzia, Jesu nestro signore, Co santi benedetti, In essa le ricetti Per contemplazione (Focendosi maggiere) bella divinitade.

30. Laude, gleria e enore Ad esso Dio che venne Per noi ricomperare : Benedetta a tutt' ere Quella ch' en agnire tenne Quella ch' en agnire tenne Quell' amor senza pare, Per eni ajnor lassare Voglio egni amor fallace; E seguire 'I verace Che non ba finitade.

Deo gratius Amen.

# XXXVIII.

- Sposo diletto dell' anima mia, X
   Furami 'l cor e tienlo in tuo balia.
- 2. Furami 'l coro, Jean diletto mio, Si che già ma' non ne sie possedente: Scriveci dentro 'l tne neme, amor mio, Con iscrittura sempre permanente, E fa che diea, amor Jean piacente, Privat' al tutto d'ogni compagnia.
- 5. D'ogni altra compagni\u00e3 si\u00e9 privato, Accompagnato sol del tao amore, Del qual si fortemente sie 'afiammato Che 'I mal patir per tu' amor dolzore Sempre gli paia dallato di fuore, Per lo calor di te che dentro sia.

- 4. Per lo gran caldo m' incenda si forte, Langueudo per amer vada gridándo, Amor Jesa, per tuo amor la morte, Amor Jesa, sempre desiderando: Struggasi il mie enor te, Jesa, amando, El qual ae'vita, verità e via.
- 5. El qual se' via, verità e vita, Del cui amor forto son naverato Dentro nel ener d' ona si gran ferita, Che par che m' abbia tutto stemperato: A molti par pur ched i' sie 'avasate, Per la paura quanti fuggon via!
- 6. I' tapinello non posso fuggire, Che 'n ciò ch' i' sgaarde nel cuor mi sacta: Non par ch' i' possa altre ch' amore udire, Esse gustando corro con gran fretta; L' odur del sue unguento si in' alletta, L' affetto toca tal t'iundrais.
- 7. Ve trinnfando da lui assoluta, Da ogni amor terren deliberata, Lo aposo mie contemple con sainta Sopr' ogni cielo a lui ne sono andata: Basciolo 'n bocca, ed e' m' ha abracciata Per la sno caritade e cortesia.
- 8. Per la sno earità m' ha rivestita D' nno scarlatto totto d' or fregiato: Co' la man-dritta mi tiene ingreunita, E non mi lassa andar più tapinato: Ne la sno velontà m' ba cellocate, Hami privato al totte della mia.
- 9. Se io danque ne sone impezzato, Di eiò niente nulle mi riprenda: Anco si si e eisecun marvigliuto Come I euor mie sostien eho non si fenda, Avendo ricevuto tal provende, Donande a lui si mala, ourcenazia.
- 40. Ma veramente ch'ie l'aggio 'ngannato, Me rio dunande Ini, buon ricevendo; Però mi par veramente impazzato, E sapienzia in lui non intendo, A voler dar la vita a me morcado: Non a' udi mai una simil pazzia.
- 44. St gran pazzia non s' udi ma' dire, Che nulle re lassasse 'l aue recame: Per nn vil serro volesse impazzare (sic), E per cibarlo sostenesse fame, Per suo amore stesse infra letame, E la sno vita desse a morte ria.

- 12. Se tal signore aleun servo trovass Giaschidun pensi sel dovesse amare! Se per sino amor el servo ne 'mpazzasse Nullo di ciò si de' maravigliare. Anzi sarebbe più da ripigliare Se di lui non facesse gran pazzia.
- 15. Cotal signore si aggio trovato, Che per me volse similmente fare; E questo m' ha nel cuor notificato, E non mi posso a lni scutare; Nel segreto del cuor m' ha a parlare Per suo amor mi dice, pazzo sia.
- 4.4. L'assemplo mio io si t'aggio dato: Si com' i' feci, così vo' che faccia, Con' io per tuo amor sono impazzato Così seguitar ti conviene mie traccia: Teunto pazzo da ciascon ti piaccia; Però che questa è la diritta vig.
- 45. O dolce aposo, se questa vie ritta, Piace ch' i' prenda a te, così vo' fare: Da la tuo man dolcisaime diritta Sempre tenuta sio seuza lassare Sì che ti possa sempre mai laudare E ringraziar te, Jesa, vita mia.

## XXXIX.

I. Fa di me che ti piace: Fa di me che ti piace; Fa di me che ti piace, Jean Cristo verace.

- 2. Geso (sic) Cristo, di mene Sempre fa 'I tuo vulere, El qual volosti pene Per mio amor patire: Tutto mi desti tene, Ed io ti, vo' tenere: Te, amor, ubidire Voglio 'n ciò che ti piace.
- 5. Voglio easer veramente (on teco, amor, legato Si efficacemente, Ch'i' non sio separato, Jesn, amor piacente, Star vo' sempre abraccinto. Però che ta m' ha' gittato Nell' ardente fornace.

- 4. Nella formace ardente Tu mi facesti entrare, Si grande ardor di mente Non potle comportare: Credetti veramente Dentro nel con cuspare: Non sapie si pregare Che mi donasse pace
- 5. Che mi donasse pace Io si gli adimandava Più ardente fornace Allora si provava: Pari a funco penace, Niento s' ammortava; Fuggendo, mi cacciava Giugneado più verace.
- 6. Giugnendo mi legava. Non potie più faggire: Si forto mi hassava Ch' i' credetti morire: Ed io ai gli parlava, Piacciati di partira: Non sentivo desire, Ma rains verace.
- 7. Ma ruina sentendo, Non sapie che mi dire, Se non i' mi t' arrendo, Però che non ne vo' gire: Allora ciò ndendo Non volse più ferire, Cominciossi a partire Facendo meco pare.
- 8. Faceado meco pace Ed io si la rompeva. Esso forte verace Ancur ni percoteva, Con nn ardor andaco Tutto mi distruggova Farza non mi valeva Ch'i'non n'era capace.
- 9. Chi tal colpo non sente Non sa quel ch' i' mi dico. Ma chi n' è intendente Non cara 'l mondo un fico: Panra gib non sente Per lo santo sentito: Di quel a' è tutto empito Senza pensier fallaco.

10. Senza pensier fallace Gittasi tutto in Dio. Qualanque ora gli piace ; Di nolla dice mio, Colpi d'amor verace - Prnova messi da Dio, Gàndendo can disio Con guerra ben verace.

11. Con guerra si riposa. Pace non vnol troyare: Di lui diventa sposa. Nol vorrebbe lassare: Pace li par penosa, Battaglia vuol por fare: Non vorrebbe ristare, Grida: muoja la pace.

12. Grida': tu. che combatti Non ristar di ferire. Ea cho spesso m' ahbatti : Se non sento martire Non vo cercando gli atti: Dentro voglio sentire Con ardente disire: Pace più non mi piace.

13. Pace si gli è tempesta, Tenipesta si gli è sollazzo: Quando prnovo tal festa Di lui diventa pazzo, Gridando va di testa, Gittani per lo spazzo: Tal crede che sia pazzo, Che è più di lui capace.

14. Chi se ne fa scherno. Di ciò se ne diletta, Per loi priega l'eterno Si che diventi netta: Allora è fuor del verno, Jesn se l'ha eletta Per sua sposa diletts, Se mel patir gli piace.

45. Se'l mal con allegrezza Pate per aus amore, Nel enor sente allegrezza Che dir nol sa di fuore: Se gode nell'asprezza Che die far nell'amore, Pruovasi gran fervore Che tutta si disface.

Deo gratias. Amen

# XI.

- 1. O luce, che produci ogni splendore, Rallumina '1 mic enore 'atenebrato,
- 2. Rellumina 'l mie euor, divina luce, Col razzo del tuo divino splendore, El qual è, quel che l'anima conduco Al fuoco ardente del divino amore; Bench' i' sio peccator di eiò non degno, To se' benigno sempre dal tuo lato.
- 3. Dall'alto tuo paterno splendoro Rallumina eiascuna mente scura, Acciò che ciascun gusti del tuo amore Per trarlo poi alla vita futura: Co' la tua luce pura mi circonda, L'anima mia monda dal percato.
- 4. Dal accesto monda l'anima mia Si, che per la tne via corra 'n gran fretta, O luce santa, forte, ginat' o pia, Per la tuo grazia diventi perfetta; O luce benedetta, or m' intendo, Al mio ajuto intende, amor bento.
- 5. Al mie ajuto intende, amor beato, Allamina gli occhi del mic 'ntelletto Che 'nfin a qui è stato 'ntenabreto, E quest' è steto sol per mie difetto, Jesn henedetto, or ti rivolta, Entendo, ascolta me, che so' infermato.
- 6. Informato so' d'informità grando. Maggiormento che i' non posso dire: L'anima perdut' ha la sne vivande, Colle potenzie sne vnol pur dormire, E del guarire poco se ne cora, Però ch' è scura nel mel vicinato.
- 7. El vicin suo so' io corpo delente. Coi sontimenti miei lei ossalisco; Ma me giaccio inform' e dolento, Perchà a lei niente uhidisco: Peua graode patisco ginstamente, Miser dolente, per ch' i' sono 'ngrato,
- 8. Ingrato so' dinanzi al tuo cospetto Di ciascun beneficio ricevuto Ch' i' ho de te, Signor mio benedetto, No le tuo laude ci divento muto: A tanto son venuto ch' i' mi giaccio, Più che I ghiaccio son freddo diventato.

- 9. Diventato son peggio ch' i' non dico, Sezza regiou la nie vita seguisco, Di me medesimo vivo nemico, L'anima mia mortalmente ferisco: Do te mi dipartisco, Signor mio, Perch' i' son rio senza par trovato.
- 40. Trovato so' pieno d' ogni difetto, E' n ogni essa a to disubidiente, E nel peccato sempre mi diletto, E non mi enro perché sie presente: Tanto son nella mente tenchroso Che te, mie sposo, men t' ho amato.
- 44. Amato non ho te, chiero Signore, Ma nella carri'e stato 'l mio diletto, Nel falso mondo è stato 'l mio amore, Seguitandol con tutto 'l mio affetto; E'l dimon maladetto be nibidito; El doi seguito in quel che m'ha tentato.
- 42. Tentato m' ha facendomi cadere, Perchè fatto non gli aggio resistenza (sie), Nell' oparazion falsa e mal volere Iniquamente contra conscienzia, Ma nella tuo elemenzia mi confido. Piangondo grido a te, che m'hai create.
- 43. Piangendo grido a to, mio creatore, Che tu ni doni veraco potenzia D'abbandonare ogni terren amore, Amaestrato da te, aspienzia; Ma per la toa clemenzia, amor verace, Aella fornace fa ch' io sia 'atrato.
- 41. Nella forasce ardente fammi 'ntrare, La qual mi faccia diventar lucente, Con tatte le potenzie sempr' amare Te, uno Dio, 'n' earità fervente, Acceso veramente d' nu ardore, Si che'l mio cuor da te mi sie furato.
- 45. Da te furate mi sie 'l mie cuore, E nel divin amore sie piantato, Illuminato di tanto splendore, Per la grau loco diventi accecato; In to sie transformate, trino uno, Senza mezzo nessuno in vero stato.
- 46. In vero stato l'anima si traovi, Cioè, sopra la pietra confermata, Com'oquila suo gioventà rinnovi In te per grazia sopra sè levata; Di luce circumdata sempre sia, l'nita stia a te, Dio unanato.

47. Unita sia a te con unione Che superar uon si possa nicate; Per tao amore ogni tribalazione Ch' avvenir possa, riceva gandente, Con desider ardente eb' ognun sia, Per Ia tuo vie, da te dirizrato. Deo gratias. Amen.

# XLI.

- 4. Amor, Jesu, deleissimo, hesto, h Fammi star sempre di to unamorato.
- 2. Fammi star sempre di to 'uuamorato, O diletto Jesu, mie Salvatore: Del tao amor forte fasami 'mpazzato Amandoti eon tutto quanto 'l core : Fammi morir dentro nel tan amore, Amor Jesu, tenendoti abracciato.
- 3. Amor Jesu, abracciato con teço Fammi star sempre, dolcissimo sire: Amor Lesu, quando non so' tero Amor nionte non aggi a sentire; E vo coreando di te rinvenire, Se tu non torni, già non t' bo trorato
- 4. Se tu non torni per tuo cortesia, Per mio vertú non t'arò mai trovato; El mio laudar ti sì ò villanio: Quanto piú oro, piú sì t' bo cacciato; S' l' dico ben di te, t' ho biasimato: Non bai bisogno del mio oblajato.
- 5. Nos hai hisogno del mio abajare, Jesu diletto, figliuol di Maria, Ch' an buon signor udendosi ledare Da un rie servo, gli fa villania: Perdona danque lo mie gran follia: Parte da mo ogni mortal peccato.
  - 6. Parte da me ogni murtal peccato, Acciò ebe la tua grazia in me si vegna, Per la qual grazia te abbia landato, Ogni mi'orazion sie fatta degna. Si che da te a te onor si vegna, Dolcissimo Jesa ennamoroto.
  - 7. Innamerato Josa dilettoso, Del tuo amor fausmi 'anamorato Si ch' io ti senta, Jesu aumroso, Dentr' ol mie cur con amore 'infocato: Ogn' altr' amor fa ch' i' abbi lessato, A te, diletto mio, fausmi appressare.

8. Famui appresare a te, superno am Con amoroso affetto esser legato Si, chi to da te mai uon sie partitore: Diletto mio Jesu, sposo dolcinto, Fanco d'amor fa chi i shhia provato Si, che mi faccia consumar d'amore. Deo gratias. Amen.

#### XIAI

- 4. Si m'arde 'l cor la croce, Chod i' non so pensare, Com' io possa scampare, Che non mi facci gridar con gran boce.
- 2. El suo 'neendimento
  Dentro nel cuor mi passa:
  Ogni suo pensamento
  El suo fuoco de essa:
  Tanto si mi batessa,
  Non no posso scemparo,
  Forte mi fa gridare
  Per lo suo caldo che tutto mi cuoce.
- 5. Cuoceni fortemente
  Con amoros' affetto,
  Che sopra della mento
  Mi pasco lo 'atelletto:
  Quando sento 'l diletto,
  Che su ci fu confitto,
  D'amor ai so'irafitto,
  Che di ciò seuto nel corpo gran croce.
- Se non che veramente Credo che sio 'mpazzato: Parmine gran peccato Cho vai così smarrito; Gome so'sì scerrito Che vai gridando con si alta borc?

4. Non l'intendo niente,

Non so eho t'ha' parlato.

5. Non sa' tu eho la paee
Si truora uella mente,
Quando la gente face
Pensar divotamente
Bella croce piacente
E della passione,
Che die gran divozione
Ouand' l'alienzio che nulla le nuoce

- 6. Tu credi che 'l pensare A me sia diletto: Non è quel cho ti pare, Anzi l'ho in dispetto; Però che 'l mie diletto Peusaodò si mi fugge: Quaodo 'l mie cnor rugge Desiderando l'abraccio veloco.
- 7. Quand' ho maggior tempesta Nel cuor desiderando, Tanto più sento festa Quando vo ben gridando: Desidero chimando Solo, soletto lui, Lassando stare altrui, Cercando vo l'amor che si mi cuoce.
- 8. Quest'amoro cho In diei Che si forte ti eucce; Di ciò ragioo non diei Como vieu si feroce Che ti fa far tal boce, Stridendo così forte: Anzi vorroi la morte Che esser posta a così fatta croce
- 9. Se la ragion sapesse
  Che eos' e' I tuo gridare,
  Se 'I meglio mi paresse
  Vorre' ti seguitare:
  Se tu mel vuo 'mostrare
  Con aperta ragione,
  Nou farò-, più questione,
  Dirò mie colpa se'l mie dir ti nuoce
- 40. Quelle cone cho sono
  Sopra della ragiono,
  Niente note sono
  A chi sta 'n prigiono
  Colla sua afferione
  Nelle cose di sotto:
  Per lo auo vil econdotto
  Niente passa 'l yec amor velore.

11. Se volessi sentire

Nel cuor l'amor eoceute,
Conviouti dipartire
Da quest' amor presente,
A Cristo veramento
Darti senz'altro sffetto
Con annoros' sffetto,
Portando sopra te volentier croce.

- 42. Questo, che tu mi dici,
  A me par moifo daro:
  Tal passo mai non feci,
  Però non m'assicuro:
  Piu so'dur ch'un maro,
  Pieno di passione:
  Non sento divozione,
  El nmie mentenon si pone in pacciair)
- 43. Però non so pensare Quello ch' io mi faccia; Però ti va' pregare, Consigliarmi ti piaccia: Quel che ti par ch' i' faccia, Pregoti che mi dica, Si ch' io non sie minirea Di colni, che per me fu pusto in croce.
- 44. Non ti so consigliare,
  Che non mi par atto
  A voler segnitare
  Così fatto haratto;
  Poichò non hai tratto
  L'affett' ancor del mondo,
  E non se' setiboudo
  Di croce 'a te portare,
  E non vuo' coninciare
  Con opere, ma solo colla boce.
- 45. Se areasi lassalo
  Ogai affetto terreno,
  E fasseti gitato
  Fuor di te bene n pieno
  En quel signer d'vino (sict),
  Ch' è pien di sortesia,
  Seretti per la vini
  Di pervenire al porto;
  Ma perchè non se' morta,
  Non puo sentire 'd vir' amor veluce
- 46. Lasso le tuo parole: Perché giudic altrui? Ta non sai quel ch' è 'n rore Perché condanni altrui? Non sa' uché colni Che giudica è matto? Non voler così ratto Giudicio fare, perché molto nuoce.
- 17. Guarda che tu non sia Fortemente inganuato, Nelfa tuo fantasia Non t'esser tu fidato,

- Però che questo stato Ch'hai, è pien d'inganni; Molto riceve danni Chi col suo senno cred'esser velore.
- 48. Giasto giadicio faccio, Però aon me ne pento: Chi dell'amore è ghiacelo Già non paò star conteoto: Di questo già non mento: Chi non sente l'amore Ardente nel suo enore L'grazion aus fa ron bassa boce.
- 19. Guardia di me ai pia E 'l ver amor perfetto Ch' ogni finatasia Disfa, chi n' lan l' effetto; Quando vien tal diletto, Conosce per lo certo Che l' amor l' ha offerto Laudandol dopo ciò con gaja bocc Deo gratias. Amen.

# XLIII.

4. Sopr' ogni vertu passa, Voler quel che piace A colul eh' è verace, Che niente a far lassa.

- 2. Passa sope' ogni cosa El non voler niente; La mente che si posa In cotal conveniente In Dio pace sente, Nulla riceve guerra; Va dritt' e non cria. Se nel fondo a' abassa.
- 5 Nel fondo si profonda La medte alluminate; D'ogni inmondizin inmonda Si vede esser passata: Per si mala derrata Perdat' ha tanto bene, t'h ogni mal se le viene: Di tal giudizio 'ngrassa.
- 1. Di tal giudicio gode Di vero godimento: Nulla riceve frode In tal giudicamento:

Se dato l'è tormento Bicerel con diletto: Perga'l sno difetto. Leggiera poi la lassa.

5. Leggieramente volo La mente fatta monda. Ritrovandosi sola Con quel che la gioconda: Tanto di loi abouda Che uol potrebbe dire: Parlsndone è meutire, Di ciò la lengua è lassa.

6. La lengua si è stanca,
Di ciò parlar non puote,
l'come l'anima bianca
L'amor si la percenote;
Quando la vermiglie gote
Ga' la faccia pellita,
Lo sposo si marita,
Co' la sposa si spassa,

- 7. Co' lo sposa si gioca L' amoroso diletto: Lo sposa allor s' infoco Parlarli con affetto: Colearmi vo' nel letto Con tece, ed e' risponde Con parole gioconde Che tutta la fracassa.
- 8. El tuo parlar foceso Tutta quenta mi stregge; Però, dolce mie sposo, Alquanto si ti fingge: Tanto l' anima sugge La superna dolcezra. Di to venga 'marezza Per potere star massa.
- 9. Vien, tribulazione, Vienne, vien, amarezza: Vien a me, tentazione: Muoja, mnoja doleczza: L'anima ebe s'avvezza Di patir pena 'n pareç Diventa verace Per gratia che in lei passa. Deo gratias. Ausen

XLUII.

 L' smor m' ha si legate Ched l' non pesso vedere.
Ched i' non debbia impozzire
Per amor del beato.

- 2 Per amor del beato, Andar voglio impazzando: Si m' ha l'amor legato, Amor vado chiomondo, Che m' ha si vuluerato, Ch' i' muojo sospirando, Nel cuor desiderondo Di tenert' abracciato
- 5. Abraceiato con esso Sempre vorrei stare, E niente senz'esso Mi vorrei ritrovare: Però ch' i' sento in esso Ogni somma bontade: Perfetta caritade Egli ha sempre versato.
- 4. Egli ha sempre versato Amore infinito, E sempre dal suo lato Ognan sis ferito: Ma chi i' ba disprezzato, Esso se n' è partito; Ma chi is en 'è empito, Non ue sarà privato.
- 5. Non ne sarà privato Chi gli dà tutto 'l core, Ma colui abracciato Sarà con gran fervore; O Signor mio beato, Fammene entenditore, Fa' eh' io abbia aspore Di questo mie dettato.
- 6. Di questo mic dettato Fammi sentir l'affetto, O Cristo, te serrato Fammi tener nel petto. Per te stare 'mpazzato Fammi senza difetto Con amoros' affetto, D'amor tutto inferato.

- 7. D' autor tutto infocato Signor mio, fannii stare; D' amora 'nnamoratu, Amor, fanumi daurare, D' amore accompagnato Sanz' altra vanitstle, D' amor d' caritade Fa ch' i' sie 'mprigionato.
- 8. Fa ch' i' sie 'mprigionato D' un amoroso amoro; Amor, famuni legato Con legame d'amore; Amora sansiurato, Famuni morir d'amore; Amor furani 'l core, Non une l'aver lassato.
  - 9. Non mi lassar tenere Così fatto tesoro, Ma tientel appo tene Nel tno gauto sautoro: Tutto l'empia di Tene, Tra oe fuor tutto l'oro, Fello star tutto solo Di to accompagnato.
  - 10. Di te accompagnato Senz' altra compagnia, D'amre tatto 'afocato Fa che pien sempre stia: Amor Jesu besto, Prende l'anima mia, Eusegnalu la via, Si che l'abbia truovato.
  - 11. Si che l'abbia truovato Con affetto d'amore, Fortementa legato En to tiemmi, Signore: Fa ch' i' sia strangolato Dentro nel tuo amore: Madre del Salvatore, Sicti racconnaodato.
  - 12. Sieti raccomandoto, Gentil Madonna mia; Per ch! l'aia coni 'ograto Fuor d' ogni buona via En voi si ho fernato Ogni speranza mia, Per voi, Jesn, ui dia L' amor coutinuato.

Deo gratias Amen

### XI.V.

- I. Ama Jesu, anima innamorata: Ama Jesu, al qual se'disposata.
- 2. Ama Jesu el tuo sposo diletto, Ama Jesu, amal con granda affetto: Ama Jesu eon vero amor perfetto, Ama Jesu, cha t'ha ricomperata.
- 5. Anna Jesu, che ti vuol tanto bene: Anna Jesu, che fu morto per tene: Anna Jesu, che pati tanta pene: Anna Jesu, che t' ha deliberata.
- 4. Ama Jesu, ch' al suo amor t'invita: Ama Jesu, dal qual tu bai la vita: Ama Jesu, che per grazia t'aita; Ama Jesu, diventane impazzata. ]
- 5. Ama Jesu, c per lui va impazzando: Ama Jesu, in lui to transformando: Ama Jeso, che 'n sa pagò 'l tuo bando: Ama Jesu, dal qual se' tanto smata.
- 6. Ama Jesu deutro dalla merollo: / Ama Jesu di quell' amor cho bolle: / Ama Jesu, che 'l tuo fredda ti tollo: Ama Jesu, che t' ba si spelagata.
- 7. Ama Jesu, amal senza misura: Ama Jesu, amal con mente pura: Ama Jesu, amal senza paura: Ama Jasu senza voler pagata.
- 8. Ama Jesu, Jesu, auima mia: Ama Jesu sonz' altra compagnia: Ama Jesu, ch' è verità è vis; Ama Jesu, che dà vita benta.
- 9. Ama Jesu, cha sol ò la tuo vita: Ama Jesu, cha t' ha così 'ngrandita: Ama Jesu, a sta con lui unita: Ama Jesu, che t' ha spesso lovata.
- 40. Ason Jesu, cho tanto ben ti presta: Ama Jesa, a fa di lui grao festa: Ama Jesu, a già ma' nan far resta: Ama Jesu, dal qual so' ill'instrata.
- 11. Ama Jesu, e con lui sì t'abraccia: Ama Jesu, e sol esso ti piaccia: Ama Jesu, e col su'amor t'allaccia: Ama Jesu, dal qual se'uberata.

- 42. Ama Jean, che ti dà 'l dolce latte: Ama Jesu, che tuo' nemici abatte: Ama Jeso, il qual per te combatte: Ama Jesu, dal qual se' finfraucata.
- 43. Ama Jesn, anima, veramente: Ama Jesu, amal aemplicemente: Ama Jesu, e non t'esca di mente: Ama Jesu, dal qual se'gaudeata.
- 14. Ama Jeau senz' amar altro nullo: Ama Jesu, con esso ti trastullo: ∫ Ama Jesu, esce fuor della culla: Ama Jesu iventando velato.
- 13. Ama Jesu, che dentro ti ferisco: Ama Jesu, il qual ti rivivisco: Ama Jesu, o con lui si t'unisco: Ama Jesu, dal qual se'consolata.
- . 16. Amo Jesu: in esso ti quicta: Ama Jesu, enima, ataudo lieta: Ama Jesu, il qual non ti si vieta: Ama Jesu, dal qualo se' visitata.
- 47. Ama Jeso, anima mia diletta; Ama Jeso, dal qual tu se' rifetta (sic): Ama Jeso, e nel cuor lo ricetta: Ama Jeso, dal qual sarai mondata.
- 48. Ama Jesu: in lui tutta ti getta (sic): Ama Jesu con carità uon fitta: Ama Jesu, che ti farà star ritta: Ama Jesu, dal qual ac'adescata.
- 49. Ama Jesu, che sai che par t'odesca: Ama Jesu, aspettando che mesca: Ama Jesu, accendeti com' esca: Ama Jesu, quaudo se' sacttata.
- 20. Ama Jesu, amal che tanto t'ama: Ama Jesu, d'amarlo sempre brama: Amo Jesu, giù mai non te ne afama: Ama Jesu con lui atand'abracciata.
- 24. Ama Jesu, abracciati cou esso: Ama Jesu, ringraziandolo spesso: Amo Jesu, amalo e atagli presso: Ama Jesu con lui stando legata.
- 22. Ama Jesu legandoti con lui: Ama Jesu, amal ch'amarlo puoi: Ama Jesu, che grazia n'hai da lui: Ama Jesu, che si t'ha coufermata.

- 23. Ana Jesu con amor dilettoso: Ama Jesu, però che gli è tuo sposo: Ama Jesu, nel qual seoti riposo: Ama Jesu, dica la sfracassata.
- 24. Ama Jesu d'amore afraconsato: Ama Jesu d'amore aviscerato: Ama Jesu d'amore atemperato: 'Ama Jesu, dica, la atrafelata.
- 23. Ama Jesu, amal con tutto'l core: Ama Jesu, amal con gran fervore: Ama Jesu, Jesu, tuo dolce amore: Ama Jesu, dal qual se'riscaldata.
- 26. Ama: Jesu, il qual è tuo aperanza: Ama Jesu, che ti volse per manza: Ama Jesu, che sopr'ogn'altr'avanza: Ama Jesu, diventane inflammata.
- 27. Ama Jesu, il qual ti fa godere: Ama Jesu con tutto 'l tuo potere: Ama Jesu senz' altr' amor volere: Ama Jesu, in lui sie transformata.
- 28. Ama Jesu, in lu' te transformando: Ama Jesu, intende 'I suo comando: Ama Jesu, che t' ha trutta del banda: Ama Jeau 'n ogni predestinota.
- 29. Ama Jesu, e stanne actibonda: Ama Jesu, con lui si ti gioronda: Ama Jesu con cuore e mente monda: Ama Jesu d'amor tutta 'nfocata.
- 30. Ama Jesu con tutta la tua mente: Ama Jesu senz'altr'amor falleute: Ama Jesu, amal umilmente: Ama Jesu, che t'ha rolluminata.
- 31. Ama Jean con tutta tna potenzia: Ama Jean con pura conscienzia: Ama Jean per la sno sapienzia: Ama Jean, che t' ha rigenerata.
- 52. Ama Jeau, ch'è sopr'ogui ricchezza: Ama Jeau con ogni sottigliezza: Ama Jesu, nel qual sent'allegrezza: Ama Jeso, el qual t'ha risvegliata.
- 33. Ama el Padre d'onnia poteute: Ama 'l Figliuol d'ounia sapiente: Ama l'Amor d'onnia clemente, Nel quale amore va, che aia annegata. Deo gratias. Amen.

# XLVI.

- Alfae Omega, principio, niezzo e fine Altissimo creator di ciascano, Amore immenso, le duo divine Persone leghi to, trino sol ano;
   A te, per te, gloris secaza fino,
   O infinito sommo hen cemnuo
   Da tutti gloriosi trinnfanti,
   E dagli oletti quaggid militanti.
- 2. Bantà eterna, bontà infinita, Bontà 'necretta, o bontà perfetta, Bellezza somma, bellezza inaudita, Bellezza inmensa, a la qual suggetta, Ogni bellezza e bontà finita, Solo in te si ripos' e diletta, Bontà superna, bellezza divina, Le per gi gloria sonza fina.
- 5. Gió che connanda la tuo maestato Cosi è fatto, e così fatto sia, Come comanda la tuo podestade Così se' ubidita tutta via: Ciascon cho ama te in veritado, E vaol, amor, dimostrargli la via Di pervenire a te fonte di vita A ringarziatri senza mai finita.
- 4. Dio di Dio, o luce di luce, Tu vero Dio se' di Dio vero: Cielo o terra per te si conduce: In te sol credo, in te solo apero: Di tutti i veri eletti tu se' luce, Illuminansi'il core, luce pia, Et accendi d'amor l'anima mia.
- 5. Eterno Dio, eterno Signore, Eternalmente se' in tua essenzia Trino sol uno, del tuti ofatore: Eternalmente hai omipotenzia; Omisspienzia è in te, amore, Eternalmente con ogniclemenzia: Essere annato per le solamente Deguo tu se', eterno Dio vivente.
- 6. Fortezza infinita, o fonto viva, Fine perfetto d'ogni creatura, Fammi della tna grazia esser divo, Per la qual ami te senza misura D'annor diritto e del torto privo, In te gittando tutta la mie cura, D'ogni mio voloniti tutto privato, Nel tuo volere tutto collecato.

- 7. Giostizia t' adimando con fortezza pi posor (sic) fine alla mia gran fallanza, Giustissimo Signore, per tuo larghezza Concedenti prudezai e temperanza: Delle virtudi donami richezza, Acciò ch' i tenga a te sempre leanza, Semper crescendo nella tuo ginxitia. Di mo lassando tutta la maliria.
- 8. Umilità di cnore t'adimando, Senza la quale tu non se' trunvato, Si ch' i'conosca l' infinito baudo Cho per lo mio peccato ho meritato; Sotto tuo volonti me inchinato Sotto tuo volonti me inchinato In patir ogni pen'aparecchiato Secondo''I tuo voler, prego, mi facci, Si che a to principalmente piacci.
- 9. It so' quel peccator misero 'ngrato Che 'n ojni cosa t' ho disabidito: Dal lato mio sempre aggio peccato Contra 'l voler di te, Dio 'nfinito: A te m' accaso, Sigonor 'accesto, Per la tuo grazia pentut' o contrito, E si ti prego per la tuo pistanza Che mi dio feda con certa speranza.
- 40. Carith infinita ed increata, Per carith in carith, m'accende: O carith dirius aminurata, Per carith al min njuto, intende: In te, divin amore, sia 'ninegata Ogni anima che a te si distende, Per quella carità la qual si vinne, Ch' a prender carne unusua it costrinse.
- 44. Lo sminrato amor, che to avesti Per tuo pieth all' umana natura, Tanto ti venas (sic) che to si prendesti Umana curno d' nna vergio pura; D' amor legato in croce salisti, Per ricomprarei dalla morte dura Morir volesti, spargeado 'I tuo sangue: L' anima mia ciò pensando langue.
- 42. Misericordia grida con federar, Nos nos lo per se, ma per tutti coloro Che son da te, amor di smisuranza, Predestinati nel superno coro: A landar sempro te senza ristanza Insieme coll' esercit' angeloro Desidera d'esser I afinna mia Per la tuto grazia, che le fa la xia.

- 45. Nella qual grazia, Signor, mi confide. Senza la qual nullo si può salvare. La qual sentendo spessanonte grido: Touta aboudauza non posso portare: E uon di meno coupre mal uni guido, Per lo virtú so' auc' a passare, E nel peccato si un giuscio morto, Mon seguitando el lume che m' è orto.
- 44. O dolec Cristo, che per darmi vita.
  Volesti 'a eroco morto esser peudente,
  L'asima mis 'is pighertà dormita,
  Prego, la desti, Signor mio vivente;
  Per che da te tanto si sis partita
  Di tosto far tornaria se' potente
  A to suo spote, nel qual si riposa,
  E farta divontar leulo sposa,
- 45. Pietà ti moora, Signor mio henigno, Verso di me peccator sempra 'ugrato, Benebed i' sie del tuo giodicio degno (siel Per lo indicibil grande mie peccato, Nello 'afernale e sempitera' iguo Dallo demonia merit' esser portato, Nel foudo seura fondo esser sepolto, E privato di vodere I tuo volto.
- 46, Quanto dilunga so' da la tuo via,

  Non no' è possibilo poterio stimme!

  Quosto profondo so' in tendrira,

  Non poò mie meele ciece inumaginare!

  Questo pur saggio ched i' non potria

  Per mo medesimo a to tornare,

  Se la too grasia nou mi rimena

  At te, scioglicadomi d'ogni cotena.
- 47. Rizzami su a to, che son cadato, Dell' auiverso re e della gloria; Rendemi lo 'ntelletto ch' ho perduta E haosa volostà, dritta memoria, Couecdemi si ch'i' non sio piò moto: Contra nemici donami vittoria, A to rifuggo, fonte di pictade, Doce me facere tua voluntata.
- 48. Sope ogui cosa solo te, Siguore, Desidera d'amar l'anima mia: Per la tuo grania, dolce mio fattore, Dirizzala per la diritta via Si che perveoga a te, fonte d'amore, Del qualo accesa taoto nel cor sia Cho'a verità a to diventi unita, Vivificata da te vera vita.

- 49. Trinità santa, trinità perfetta, Trinità somma, trinità eterna, Trinità salta, trinità diletta, Per te el tutto sempre si governa: L'anima mi' si te falla suggetta Per grazia qui sì, che'a gloria superna Menata sia a laodar con grau cauto To, Padac, Fiell' e Spirito Santo.
- 20. Una sustauzia sola, una essenzia, Una boutede, una signoria, Una fortezza, una sapienzia, Un solo vita, veritie e via, Un solo amore, uno oquiclemenzia, Per coi il vorbo incarnò di Maria, E quell' unumità, che tra pigliasti, Tu una Dio la delificasti.
- 21. Cristo rer nomo, Cristo voro Dio, Cristo promesso, però profesto, Cristo per eni eristian m'apell'io, Cristo per eni d'amor sono 'ninamanto, O Cristo, Cristo, Stoto, Cristo, Signor mio, Cristo per oni spero esser beato, Cristo, mie sposo, d'amor m'ha' ferita, D' amor o carità tutta riempita.
- 22. Jesu, Jesu, Jesu, Jesu corteze, Jesu, Jesu des unore, Jesu, Jesu d'amor m'accese; Jesu, Jeso di m'ha fiorato 'l core, Jeso, Jeso des mi fa le spece, Jesu, Jesu des 'l mie Salvatore, Jesu, Jesu, Jesu desideroro, Jesu, Jesu, Jesu desideroro, Jesu, Jesu sio 'l mio riposo.
- 23. Geloso son desideratido forte D'amár te solo sopr'ogu' altra cosa: Quando sario nella superna corte, Qoaudo vedró tao farcia glorisos? Per tuo amora setisco la morte, Dopo la quale spera d'aver posa L'anims mia nel cospetto tuo, Laudanda to, fattor. Salvator suo.
- 21. Eterualmente nel regno beato Per la tus sola grazia triusfante, E spero d'esser glorificato. Insieme con quell'altre anime soute. Benedicendo te, Dio umanato, Con quella donna che ti fin lattanto, Per cui gli angioli ed i santi fon festa: Di laudar te sissan di lor nou resta,

- 23. Conducitor de'erci eletti al porto bi sita cierna, Criato sonumo duce, Per quell'amor per lo qual flatti morto Danumi fortezza di portar la croce (sic): la te, amere, fa chi o sia asunto controlo del mante del controlo del
- 26. Quest' a b c scritta semplicemente Fer la two "grazia" b'o al two enore, La qual cantando gaudiosamenta El two autor s'accendo sel mio cuore, Huminato di lume lucente Toccato so' da ta, divin amore; Toccando me loco te, Siguer mio, Laudando te, trine une Dio. Deo gratias. Amen.

# XLVII. 1

- Prepar vi veglio, angelica nature, Per ciaschedun de la Di'à create, Acciò che tutti colla mente pura Amiamo 'l Padre, l' Figliuel beate, El qual Figliuol della supera altura Venna per ricomprarci dal peccato: Prepov' adunqua per tutti coloro Predovinati nel superno coro.
- 2. O Angelo, el qual mi se' da Dio Dato per guardia dell'anima mia, Per te dal mond' e carne e dimou rio A tutte l'era guardata ai sia, Acciò ele pai dopo "I finir mio Per ta rappresentat' al Signor sia, Con palma in mano in segna di vittoria, A ringaratia seupre il re della gloria.
- 3. Pregovi, Arcangieli, per caritade Casa i popoli della cittadi guardiate, Manifestando a lor la veritade Si cume piace all'alta maestate: L'anima mia ch'è detta cittade, Con quel che la creb la concordiate, La volontà di Dio o lei mostrando Si che per grazia si esca di bando.
- 4. Pregeri, benedetti Principati, Cha le provincia teniate 'n concordia Si came piace e quel che ei ha rivati. Preger' ancora per misericerdia Ch' a sentimenti mieri si dramati Parificategli seeza discordia, Dice que' deutro e que' di finore, Sol nel volure del mie conditora.

- 5. O principe, Michael glurieso, Di questi tre ordini capitano, Difenda I popolo da quet niquitoso, Cha discacciasti del regua sovrano, Acciò che I segoo di quel grazioso Vivente Diu, in fronte portismo Posto per te, si cha nella finita Andiam per grazia nell'eterna vita.
- 6. O santi Podestadi, il gran furore De' asperbi demoni si frenate, Accisi che l'anime, che 'I creatore A sue similitudine ha errate, Non sien per loro nell'eterno dolore, Per l'invidia lor grande, portate; L'anima min per vei sie difesa, Se piace a Die da lor non sia presa.
- 7. Vertudi santi, date medicina, Se piace a Die, all'anime ferite, Acciò che tutte per grazia divina Da 'aferanità martale sien guarite, Lassando de' peccati la sentina, A creatora diventando noite: Pregevi ancor, su piace al Signor mio, Cho necliciato l'anima a'l'enor mio.
- 8. O Dominazion, ehe signoria Avele Bopra degli mana rettori Di quale stato n eondizion si sia, Grandi, mezzani, piccoli o minori: Bririzzategli per diritta via Con tutti quanti lor seguitatori: L'anima mia fatela potente D' amara 'l'a suo fattore cternalmente.
- 9. O glorious angiol Baffaelko, Principó (sie) de' tre erdini secondi, Per tutti peccato prega P'Aguello, Se gli è 'n piacres, dal peccato gli mondi; Se caser pois, nullo gli sie ribadicale. Lui ubidiendo, tutti sien giecendi: Prega per ma el mie Signor diletto, Ch' allumini gli occhi del mie 'atalletto.
- 40. O santi Troni, piacciavi porgara E peccator pentuti da' peccati, Acció che dessi possino truvare La vera luce, che gli abbi illustrati; Per la qual luca possan posta anuare Gristo Jesu, cha ci ha ricomperati: L'anina mia piena di bruttura Tornar la fate come prina pura.

- 41.0 Cherubin di luce aplendienti, Ched escienzia sete 'aterpetrati, Allaminate tutte quelle menti Ch' a vita eterna son predestinati. Di luce vera fatele lucenti, Si che in tenebre non sien tornati: Rallaminatemi di vera luce, Si ch' i' conosca e ami '1' vere duce.
- 42. O Serafini ardenti d'amore, Sopra gli alt' ordini in Die rapiti, Per tutti quegli pregate 'l fattore Ch'egli ha eletti in quegli alti conviti, Acciò che Intti cen amor di caner Con caso sieno in verità uniti; Acciò chi io arda d'amor tutto quante, Per ma pregate lo Spirito Sante.
- 43. O principo della terza gerarchia, D angioli gloricos Gabriello, El quale annaciasti a Maria L'avenimento di quel sant'aguello, A' veri eletti dimostra la via, Sa che per grazia pervengen'a ello: Ostende mihi solam viam bei, Per la qdal vada copli affetti miei.
- 4.1. Acció che quel Signor che 'n sulla eroce Per l' anine suo sposo fa conficio, (sici Allmini cissean colla sno Ince, « Lassando tatti il mortal delitis, Amando 'n verità l' eterne durc, Per le quel fu el dimonie sconfitte; Acció che la inella superna altura Laudiam con voi, angelica natura. Deo gratisa Amen.

## XLVIII.

- 1. O Padre nostra cho ne' cieli-stai, Cioè nella santa trinitade, Nel qual uon fu, nè è, nè sarà mai, O Signor nostro, nulla varietade: Permo permani seoza mutter mai. Sopr'ogni cosa tu bài podestade: Mi tuo onere canto questo cento. Padre et Fili et Spirite Santo.
- 2. Al ino onere, per nestro scumpare Dalla elerna morte senza vita, Questo canto, Signere, i vo' cantare: E tir, Jesa, che l' I facetti, m'aita, Acciò chi to il possa dichiarrer: Colla tuo grazia, Signer, si m'aita, E la tuo madre, vergine beata, A tutte l'ore vò per avyocata.

- S. Acció chi'i parli senza vanitade Or m'aitate, vergine Maria; Per me pregate la benignitade Del Santo Spirito che mi si dia E parta da me ogni vanitade, E che 'll suo lume sonto in ne stin: Encominciare veglie l'orazione, Faccadom' alla prima petizione.
- 4. I' t' adimanda, Signor mio beato, Dio eterne, Padre omipiotente, Che 'n tutti quafiti sie santificata El anome tue, Signor mie piaceute, Actio che cischedun sie ritornato Al tue amer, Signor, veracemente, Te conociemdo cen chiaro 'ntelletto, Amanda to con affezian d'affetto.
- 5. Venga in noi, Signer, reroccusente El regno tuo del divin' amore, Nel nostro cuer sia efficocimente, Che çiaschedna t'ami con tatta 'l cuore Si come piace a te, Signor piacente, Desiderando sempre 'l tu' amore, Abandonando ogni altr' amor fallace, Cercende 'l tuo, che seupre da pace.
  - 6. Si come 'n ciele la tua volontade Si fa dagli engleli e da tutti i santi così, Signor, per tutte le contrando Così, Signor, per tutte le contrado Si faccia sempre mai da tutti quanti, Si come piace alla tue maestade; Così diventin tutti tuoi amanti, Tutti credendo in te, e operande Scendamente ch'è nel tuo comando.
  - 7. Donaci I nestre pan coidiana, Del tua amor coidianamente, Si per tal mode che mai nel perdiome (sic), Ma nel cuore nostro sia veramente: La grazia tua, Signor, dimandiamo (sic) bi ritornare a le, Signor piacento, Il qual creasti alla tuo simigliana Unime nostra sone' altra nestanza.
  - 8. Perdon' a noi il debitn, Signore, Che fati'abbiam, con teco verassente, Si come a' nostri debitor col coro No' perdonismo can tutta la mente: La grazia dimandism' a te, Fattore, Di perdonar così perfettamento Conse ti piece che ciasenno faccia, Acciò atturci, pegibiam, che di pieccia.

- 9. Nou ci lassare al dimon, ne al mondo, Ne alla carno nemica "inganarco, Acció che noi non mettan al fondo, Tentando piú che potiam comportare: Libera noi da con grave pondo, Che se' potente di poterio fore, E spezialmente nel partir ci aita, Quando noi parserem di questa vita.
- 40. Libera d'ogni male e d'ogni rio L'anino nostre si, che sien tornato A laudar seupro te con gran disio, Ch'a tuo similitudin l'hai create, O Padre onsiptoette, etérno Dis, Se esser pasè che tutte sien salvate E collocate nel tuo regno santo C'orpi insieme in eterno canto.
- 41. Per amor di colai che tu mandasti A prender carri mana, per amoro Ch'all'unano natora tu portusti, El qual per noi patí tanto dolore, E poi 'n ercor morir lo lassosti Per la salute d'ogni peccatore Che ritornar volesse a penitenzia, A lui s'inchia sempre tuo elemenzia.
- 42. Exaudisce, Signor, I orazion mia cho cautato holinani al tuo cupetto: Per la tuo grazia, e aon per vertú mia, Al tuo oner la canta con affetto: Ma d'ogni cosa tuo volontá sia, O glarioso Padre beneletto, Al qual sempe sie gloria e onore Sì come piaco a te, Padre e Signore. Deo gratias. Amen.

#### ----

- Ave, Maria di grazia fontaua.
   Ave, reina eterna rilucenté;
   Ave, la quale se? a libi pressimana,
   Ave, di carità fiume corrente,
   Ave, speranza di ciasenn che l'ama (sie),
   Ave, conforto di tutta la gente,
   Ave, di l'eso nobile radice.
- 2. Gratia plena più che d'acqua fonte, Gratia plena sete traboceante, La quol so' quella che nell'alto monte Del contemplar leri chi t'è omanto; D'ogni periglio ta so' vero ponte: Chi s'accomanda a te si è costante, E di chi rode tu se' vero ajuto, Invenitire di chi i' perduto.

- 3. Dominus tero per grande mnilitade, La qual aveste sopra tutti quanti; E per la vostra somma puritade In voi disceso l'amor degli amanti; Per verginita, mo più per mnilitade Concepesti el santo sopr' i sonti: Innanzi a egni secolo ordinata Fanto da Dio, vergine hesta.
- 4. Sopra le donne tu se' beneeletto, E conceputa senz' oleun pecesto: Nel veutre d'Aona voi fosto perfetta, Non fu ma' nulla di al grande statu: Tutta la corte di voi si diletta. A lat'a Gristo se'dal destro lato, Di tutti gli angioli e santi regina Tu se'lossò nella città divino
- 5. E. I fratto vostro è si benedetto Cho tatti gli altri santi henediase: Nel ventre vostro stette quel diletto, Che martori d'amoc forte trafisse; la sulla croce con amor perfetto Agli amadori I su'amoro scrisse: Deutro nel coro di chi hen ci guarda. Tost'omor sente che per tutto ch'orda.
- 6. Gest, gridondo forto alla celata.

  Den Gest, gridondo forto alla celata.

  La carità ci sta intornenta,

  Quanto più ama, più 'l fuoco ci abonda:

  Ogni aniana ch'è do Dio creana

  Desidera che sie d'amor gioconda:

  L'essere offeno gli è gran diletto,

  Cloui ben ana che gli fo dispetto.
- 7. Madre di Gristo, vergine Maria, Madonna, santa, pregude per noi (sic). Ch' a tutti quanti el suo amor ci dia Si che già misi non ci portism da lui: Geutil modono, per la mie follia I aggio fatta la gnerra con lui, Perù vi prego che voi ci metitate Paco per la grande vostra pietade.
- 8. Accio che poscio dopo I finir mio Menato sia in quello claritade A laudar sempre coa grande disio Una sustanzia sola in trinitade, El tuo figliando, vera Signor mio, Unito in trina dell'unitade, Principio e mezzo e fino d' ogni cosa, E te celestial divina sposa.

Deo gratias, Amen.

١.,

N. L'anima desiderosa D'amar solamente Dio. Del sua dulce figliard pio Diventa leale aposa

- 2 Sposa diventa di color Che d'amor la fa languire, Di star abracciata con lui, Questo si ĉ'l sua disire: Oga'altr'amor per aver lui Seupre cerea di Inggire: Sposo mio, comincia a dire, Quando 'n te sentirio posa?
- 5. Quanda sarò io abracciata Con teca, diletto mio, In quella glaria lecata, Là dova sempre disia, Acció ch' in nun sia separata Da te, dolce Signur pio? Per te, vera sposo mio, Lascior voglio ogni altra cosa
- 4 Ogn ultra cosa ch' e revata Fer te, amor, vo'lassare. In to voglio esser collo-ati. Il qual sol so' seruza pare. Dal qual i'son si ganicata. Ched i'nol pesso narrare: Ia te mi vo'dictiore. Laudando te senza pusa
- 5. Senza posa li lasoleraggio, Quando seraggio disciolia Da questo legame, chi i aggio, El qual nii fa star raccolta; Allor teca ni abracciraggio (sic). Mai da te non sarb tolta: Ma ora sento pean upolta. Perch' io sono in crare riachtiusa (sia)
- 6. Rinchiusa so in carne mortule E mus ti pusso vedere. Spuso miu celestiale: O superno mio potere, Satto I'ondora delle tuo ale Desidero di sedere. E la tus faccia vedere Supri qui altra larchiesa,

- 7. Lucente sopr'ogui splendore Lu tua grazina faccia, Desideraddola 1 mie core, Tutto par che si disfaccia, Gridanda per la gran fervore Di veder rotte la laccia: Pregat'ancor che ti piaccia Di mandar per la taa sposa.
- 8. Spasata son a te, dilette. Ma nan sa'ancer inenata, E nan mi son ancor nel letto Con trea, amar, collocata, E sopra del taa dolce petto Ancor naa sa'riposata: Ma sa'atata appreseatata D'aleuna gioja amarosa.
- 9. Alcuna gioja ta'ha' mandata Per ch' i' m'accenda d'autore. Per la qual son ai inikamunta Di veder te, dalei autore, Ch' i' son diventata 'mpezzata : Tauta m' abonda 'l dolzure : Gridando vo' per autore Sul di te desiderosa.
- 40. Desidero te, mio ripesa, Con desiderio d'amore: Per te, Jesu dolce, miu spaso, Tutta si strugge 'l mio core: O dolei sutor desideroso, Vedrò già mai quell'ore Ched i'veggia 'l tuo splendore Nel qual viva gauding ?
- \*11. Guudio con perfetta allegrezza Sentirio eternalmente, Quanda la tua somma bellezza Vederja, siaula presenta In quella sempitern' altezza Diuanzi a te, Dio vivente; Lodanda-To eternalmente, O creator d'orani cosa,

Deo gration, Amen.

LI.

X 1. El dilettoso Segreto venia: Ilanumi ferito 'l corc.

8. Sign

- 2. Hammi ferito 'l core 'l mio diletto Con saetta 'nfocata, La qoa' ha tratto finor l'annar infetto Per grazia gratic data, Per la qual è partito 'l mio affetto D'ogni cesa ricitata: Tutta lavata l'anima si sente Sol per vertici d'anorce.
- 5. Sol per vertà di quell'amor divino, Immenso e inercato, Archo ed incendo com' no serafina l'un' amor solidato, Ballaminato com' un chernbino E com' un tron pergato: Sono amorgato nella sujiarranza Amundo d' mie Fattore.
- 4. Amando quello ch'a suo simiglianza Mi creò di sirente, Quello Agnello che per suo pietanza In crore fa pendonte: Post' bo in ello tutta mie aperanza, E però viro gaudente: L'anima sente per lui tanta gioja Che dir nol può di fuore.
- 5. In tanta gioje Panima abonda Che nol potrebbe dire: Per umilià quanto più si profonda, Più si sente salire: Con quel diletto, che l' ha fatta monda, Tutta si vuol unire, E di morire per amor di Cristo Desidera tutt' ore.
- G. A totte l'.ore per Cristo diletto Desidera la morte, Sperando poscia star nel suo cospetto Nella superna corte, A landar sempre quell'amor perfetto, Il quale ama si forte: Sun voglie torte tatte le rifrena la filid timore.
- 7. El timor santo dirizza la sposa Per la diritta via Di verità, per la qual si riposa, Tratta d'ogni resia; El suo volere si è aulla cosa, Che contra 'l Signor sia; E sol desia d'ogni cosa fare Il voler del Signore.

Bi nieste ogit.

O vero Dio, trimo, mmanato.
Di quella gloriosa,
Al tuo piacere sie tu onorato
Da ogni eletta sposa,
A te, giojosa regina del cielo,
Lande gloria ed onore.
Deo gratisa Amen.

#### 131.

T. Luce increnta, o luce divina,

- 2. Illansinami T cor, divina luce, bel tuo lune lucente, Qual e splendor ehe l'anima condute. In earith ardente, Si ebe d'amor perfetto ami quel duce Che 'n eroce fu pendente: Luce chisrcute, per la via diritta Guidam' a tute l'ore.
- S. A tutte l'ore, o aplendor divino, Guidami per la via Si che 'I mie cuor ani l'amor fino, Cho 'necrni di Maria: Con gran ferror dopo lui festino lo corra per la via, Con esso sia l'anima nnita Sentendo 'I suo calore.
- 4. Sentendo me del sno anor feritu, Trovando me del buon Jesn vestitu, Volentier ne favelli: Legando me con quello infinito, Che gli amanti fa belli, Amil con elli d' un ampracceso, Che mi si struggo ¹l corco.
- 5.El cor si stragga del ano funel acreso, Per suo grazia donato; A lai rifugga che 'n eroce fin ateso Per lo nostro peccato: Quell' anor sugga, che leggiero 'l peso Fa a cui a' è dato, E transformato nui ritrovi con Cristo Per te, santo spleadore.

6. Splendor aperno, some sapie Luce di veritade; O Podre eterno infinita potenzia, O alta maestade, O sempiterno fonte di elemenzio, Divina caritado, Trina unitade, benedette sia Tu, etèrne Signore.

7. Eternalmente sie 'tu henedetto, Lo qual vivi o regni, Signor vevente, lo qual ogai 'ntelletto Illuminar ti degni Del tuo-luccuto spleudor perfetto, Di carità si gl' ingui (sic). Con tutti ingegni ciascun t' ubidisca Al tao piacer, Eutore.

Deo grathe. Amen.

## LIII.

L'anima min sol di te setisce.
Per tu'untor languisce,
Desiderando solo 11 tuo riposo.

2. El tua riporo sol desiderando, O Jesu mie diletto, Amor per tui "amor vado chiamando Con afferion d'affette: S m' abonda l'alietto, Quando ti sento nel mio cuore entrare, Cho mi fa consumare: Si fortemente mi giunge focose.

A Foccoo giunge con si grand' arsura, Che sofferir nol posso, El ror' par che si fenda per calura: Si forte m' ha percosso, Par che si aperzi ogni osso: Si mi porcuote con colpi crudeli, Ch' 'gitte si grain belli, Che par che sis diventoto robbioso.

A. Ceme rabbisso pajo diventate, Stridendo vo di testa: A molti par ched i' sie 'ademoniato, Si mene gran tempeta, Si forto mi molesta L' ardente carità ch' i' mi distruggo, Volentier i la luggo, Ma ciò non posso far si m'ha rinchinso (sic). 3. Si m'ha rinchiuso, non posso sempare, Ched i' non sio legato'. Da nulla porte mi posso voltare Ch'i' non sie balestrato: Nel cor so' vulnerato Dollo saetto che 'I balestrice gitta, Ch'i' nen posso star ritta, Si forte mi feripee di nascoso.

Di nascoso mi da si gran ferita Che tutto 'i cor ni passa: L' anima di ciò direnta smarrita, Oga' altra cosa lassa, Sopr' ogni ciel trapassa, E col suo paso si hae' ed ahraccia. Stretta cen lui s' all'accia Con -legame d' amor desideroso.

Desiderando lo stringe si forte Con amore 'afgeola: Mill' anni lo par che venga la morte Che l'abbia dislegata, Per esser collocata Nella superna gloria col diletto Suo aposo henedetto, El qual per graria l'ha levata smo [56]

Su l' ha levata con affeziono Nella 'Afinita lince, Sopra 'Intellicto e sopra la ragiono All' nuità del duce, El qual sol la conduce; Per sala suo vertit, come gli pince, Se l'anima soggiace Sotte san velonta senza ricuso pico

3. Senzo ricuso convien che noggiaccia All' unico diletto, Desiderande quello che gli piaccia Con tutto 'l une affetto; Ma esso benedetto Còl le concede prech' ella s'unisca, Con desider settica Di transformaria sol nel dilettono.

No. Nel dilette s'è tronsformata, e fatta Eno cosa per grazin: Sopr'egni soo potenzia si c'iratta, Nell' unico si spazia: D'amsrlo non si sazia, Ma maggiormente la aete le cresce; Bee aller quondo messe Del vin superna the di de ljorioso. VI. Del vin superno l' unima inghiotistre Che-la fa 'unchrisre: Quanto più titora, tanto più setisce: Non se ne può saziare: Già non ne sa parlare, Quando beuto n' ba in abondanzia; Per la uso smisuranza

NQ, El suo prim' non l'anima ha perduto; Nella sommità passa. Tanto quanto da loi l'è conceduto, E sentimenti lassa: Versumente « alassa Per ver' amiltà; dopo tal dono Ricevati ha "l perdono: Gerificati è dall' allo di saso Dici-

N. Di sopra l'anima è certificata Di verneo rertezza, Si come piace a quel che l'ha lerata Al colmo dell'alezza; En grande settigifezza È pervennta di chiaro 'nelletto Per lo fermato affetto, Ch' è fermata per dono grazioso.

Liv.

L'anima mia dal divia amore Naovament' è toccata, Inchrista dal consolutore.

2. Inebriata tanto,
Che già non truova loen,
Quando In Spirta Santo
La tocca del ano fonco:
Quest'è sopr'ogni gioco
Dilettoso,
Sentirsi di nascoso
Con sactite d'amor ferire'l core.

3. El cor sì m' ha ferito Con asette pungenti, Che tatto l' ha partito Dalle cose presenti: Pami colpi ardenti Tanto apesso, E si forte l' ha lesso, Com' arabbiato, grido per fervore. 4. Fervor muoto mi giagne
In tanta quantitade.
Che l' anima congingue
Col trino in anitade,
Per quella unanitade,
La qual prese
Ed in croce la stese,
Mosso dal Igoco del divin amore:

5. Amor di smisuranza, Che m' hai 'l cor ferito, E per la tuo picinaza (Avendo io fallito); O amore infinito, Smisarato, Tatto in te transformato Fammi per grazia sopr'al unio sentore

E sopra lo 'ntelletto
Fammi in no momento
Rappire 'n te, diletto ;
Conficcato l' affetto
In te sia
Per la tuo cortesia,
S' el t' o 'n piacere a tuite quante l'ore

6. Sopr' al mio sentimento,

7. A tatte l' or ai truovi L' anima mia unita Con teco, 'l qual rinuovi Chi t' ama; la vita Tatta sia 'nghiottita, E annegata Nella tua amisurata Garità increata con dolzore.

8. O anperna dolcezza.
1) cterno diletto,
0 sopr'ogni ricchezza,
0 sommo ben perfetto,
Fa del mio-cor tno letto
Sempre mai,
Po' che ferito l' hai,
5' che ti renda sempre mai onore

9. Si che sempre te onori,
O trino uno Dio,
Prego che mi'nasmori
Sopra del poter mio,
Si che con gran disio
In eterno
L'andi te, re soperno,
Coi Padre e coll' Amor consolatore.
Deo gratias. Amen.

#### ıv.

4. Ogn' anima cha vaol sentic d'amecc, Si la biaogna umilità di enore.

2. Ogu' anima che d' amor vuol sentire Se le convieue in peina uniliare; En giù disconda s' ella vuol salire All' amor di colui ch' è sanza pare; Sa gli à aleun che voglia 'ncominciare, Più ch' i' ano dico averà per sentore.

3. Pec sentimento arà più che non dico, Se l'unitità nel cuor terrà riachiusa (sic); Direnterà di sè stesso nemico, Se citeerà nel coc si fatta cosa; L'anima che la seguita, la sposa Ceisto diletto con anel d'amora,

A. Taut' amor sente, quand' è disposate Al suo diletto, che non truoa lunco; Dalla divina luce illustrata E cicaldata dal superno fuoco Geida dicendo: tutta 'ncende e coro, Noo posso sostense si geand' ardore.

B. Si grand' ardere non può sostenere Ch' ella non geidi, quand' ell'è fecita; Di ristenersi già non la potere, Quando la carità l'è appacita, La qual con'Die la fa esser unita; Su è rapita uel divin fecovoca.

6. Nella divinità l'anima è catta, Se prima passa pee l'unnaoitade: Sopra di sé dal suo diletto è tratta, E quest'è pee divina volentale; Pee mantenerla, dico, 'a vecitade La fa salir sopra l'unma sentore.

7. Di sopra sa ragione e lo 'ntelletto La fa salire en gloria divina: Per desiderio e potenzia d' affetto L' anima alloc diventa secalina, Per la divina luce checulian. Trona diventa fuoe d' ogni sentore.

8. Nella qual siede pei l'agnel divino Per grazia finche sta in questa vita, Doonle bece d'on si fatto vino, Che 'necheista sta seempr'assetita; E poi le dona nella suo finita L'eterna vita, dov'è'l sommo acdoce. 9. Entende, entende adunque, anima mia. Se tu ruogli esser da Ceisto spoata, D' umilità accompagnata sia E di pactire sta apparecchiata; Se ciò facai, colui che t'ha creata, St ti facà sentie del sun dolzore.

40. Colni dal qual egui vectu proevile, Per suo pieta umilità ci dia, Acció che certa speranza con fede Focuata nel nostro cuor aempre stia; E se li piace per suo cectesia En carità faccia ognun sallicee. Deo cratias Ausen.

# LVI.

4. l'adimando un bene, El qual è ogni bene; E ogni perfetto bene In esso si contiene.

2 El ben els' l'adimunde Si è 'l diletto Ceisto, Che mi fa andae penando. Com' l' l' possa avec visto, Con l' affette chiamando, Doleissimo maestro (sic), l'amoc fammi stae desto (sic), Si come si conviene.

5. Si come el conviene A chi è 'nanmorath, O ben sope' ogn' bene, Quando t' arò trovato? S' i' non t' ho, sto in peor: S' i' t' ho, so' tormentato: Tal tormento levate Non levae mai da mene.

4. Da me mai non levare Così fatto toemeolo, Quando l' ho, fammi stare D' ogni pena contento; Ma esso mi fa fare Grandissimo lamento: Or ci mocissi dentre (sie) Con grandissime pene!

5. Con grandissime pene D' amoc foss' affogato! O fonte d' ogni bene, Fa ch' i' sia 'nnegato; O perfetto mie bene, Eo te fam' attuffato, O bene, 'n te legato Tiemmi senza catene

- 6. Senza catene o funi (sie).
  O bene amisurato,
  Legami con volumi
  Si ch' i' non sia snodato;
  O ben, ch' empi i fiumi,
  A chi t' ha disiato,
  Fa ch' i' abbia provato,
  Ghe è l' amarti, bene.
- 7. L'amarti con affetto Si è sommo diletto: O sommo ben perfetto, En te sempre mi tiene. Deo gratias. Amon.

#### . IVII.

- 1. Signor mio, che m'ami, Dammi grazie ch'ie t'ami: Fa ch'ie sempre ti shiami, Fin ch'ie t'abhia tyarate.
- 2. Fin ch' l' t' abbia trovato, dolce mie Signore, Fa ch' io abbia cercato Di te, o dolei amore; Jesu innanorato, Di me famthi star fuore, In te tutto gittato D' opni mio 'senno fuore: Viene a me, dalce amore; Fa ch' io t' abbia pigligito.
  - 3. Fa ch' i' d' abbá pigliato Senza già mai lassare; Con smore enfocato Fammi to abracciare Strettaneado serrato Con vera mmilitade: Fa ch' io sie 'neatenato D' ardente caritade: D' ogni mie pravitade Fa ch' i' so sprigiopato.
- 4. Fa ch' i' sie prigionato Da ogni nie volere; E nel tuo comandato Fammi me peroinare; Come m' hal consigliato, Così fammi seguire, De' doni allomioso: Come t'è 'n piacere: Nella too santa fede Fammi esser solidato.

- 5. Fa che sie nella pietra El mie fondamento: Della mie mala vita Fa ch' io abbia lamento: La speranza fiorita, Fammici abitar dengro; L' anjma mia smarrita En te sie 'l' suo contento: Ogni mie fondamento. Fa che sie profondato.
- 6. Fa che sie profondato Con ogni nie pouturi: En te, amor bestuf, Sempre sie la mie 'nteoza. En ogu' affaticalo Fam' aver pazienta: En ogni conandato Vera ubidienza, Giustizi' e prudenza, Forte e temperato.
- 7 Forte e temperato
  Con santa povertade
  Fa' ch' i' si' ado'nīsto
  Con fior di castitude
  Quando caggio 'n' peccato
  Fammi tosto bevare,
  Confessandom' ingrato
  E degno d' ogni nale
  Al fueco infernale,
  Fa eb' i' be me giudicato.
- 8. Fa ch' io mi veggia degoo Del fuoco dello 'inferno: Me conogéar, Giel maligno, Iroso e superbo, Golaso e pien di sdegno, Accidioso, acerbo, D' invidia esser pregno, Pien d'avarizia, fello, Di Inssurio vasello, Di vase gloria 'ofisto.
- 9. Fammi sempre vedere Chi i' non fe' se non male; Di ciò fammi dolere E di me dobidare, E 'n pianto permanere: Per taoto niquitade Fammi aver lodi almeno. Con meco'n guerra stare, Me stesso gindicare Senz' aver più tardato.

- 40. Fammi senza tardare, Me a me dar soulenza; Tenar me disleale, Fammi senza fallenza; Ladro e micidiale, Pien d'agui ria semenza, Engrato so'a tala Ch'a Dio ne va l'offensa, Tuto pien di fallenza, Camera di peccata.
- 44. Fammi, dolec Signore, Conosciar te a mene, Di ma spogliarmi fuore, Fammi vestir di tane: O Jesu dolce amare, Fontana d'ogni bena, In essa la mia core Fa ched e' nnati bene: Tutto l' empie di tene, Di me tutto vatato.
- 42. Fammi, dilatto niia, Vatar Ia conscienza; Traron fanar agni ria Fammi seoza fallanza; O dolce mia disio, Lavala con doglisoza; Dalce salvator mio, Di ciò dammi potanza; Con vera penitanza
- 43. Fammi accompagnato Con perseverazione. Desideroso a grato Con vera arazione, Essere accompagnato Coo santa devazione, A chi m' avesse fallato Vara perdonagiane, Amor di riprensione, Vertu innamendato (sic).
- 41. Fammi aver diletto D' esser accagionato: Ogni mie fatta a datto Esser fa dispregiato, Na quando tu, diletto, In me tu ai parlato, Se tu vuo' cha ai' eletto, Fa chi'i sie hen finata, Nell' ultimo trovato Morto per tuo amore.

45. Altissimo Signare, Vita d'ogni vivente, Da te gis mai niente Fa ch'ia sie partitara. Deo gratias, Amen.

## LVIII.

- Altissima regina glariosa,
   Madre del Salvatare,
   A tutta l'ara pranda per avocata.
- 2. Alissima regiúa gloriosa, Della gloria sterna incoranata, Per avecata, madonan amorsas, Genúli madonan, si v'aggio piglita: Siste mis guida, madonan amorova, Si ch'' non sie dal dimonio inganasta: Da lni mi liberate, Madre santa, Per la vostra pietade
- 5. In variada confermata sia, Acrio ha "I amanda ingannator fallace Trur non mi possa alla sua compagnia, El qual di guerra o prometto pace: Gi mai di me non abbia signore. Gle sempre risece a chi "I serve mendace: Mastar riposo a po' di gran tempeta, Quanto più à amato: Per voi aintata sia, Madra besta.
- 4. Per vai aiutato sia, madonna sania, Dalla nemica craren inganantrie, Che di combatter già mai non è stance: Di molta gente elle è trinsfatta; El a cagion della sna guerra tanta è che dedror sta la son radire: O salvatrice dell'asima mia, Siavi raccamundata, En agni atate per voi sia atata.
- 5. In ogni stato, vergino Maria, Esser atato per vai adimando: Dirizzatemi per la dritta via, In vertià l'amar desiderando, Discialto d'ogni vana compagnia, Per amar dell'amor vada 'apazzando, Desiderando di portar la crece Sol per la suo osoce: Con gran forvore la tenga abracciata.

6. Con gran fervore la stringa si fêrte: Già mai da me non la lassi partire Fino 'intanto ch' i sostenga morte: (ha indic là nost-la ve' più tennes (sic); Ginhilando nella superoa corte Per vostro ainto, Madre, vo' venire, L'eterno sire sempre mai laudando lo trinità perfetta,

E voi, diletta sposa 'nnamorata. Deo gratias. Amen.

# 4. Altissima del ciel porta felire Vira speranza de' veri cristiaci.

- Del cielo e della terra imperadrice.

  2. Virgo prudente, per cui fatti sani
  Sono gl' infermi, e murti hanno vita
- Tu si raccogli e pellegrini strani.

  3. Eternalmente col fattore unita,
  Ed ab eterno fusti per amore
  Nella mente divina aggradita.
- 4. Madre del Verbo divin conditure, l'u ab inizio da lui fosti eletta, Tu sopra futte so' degna d'onore.
- 5. Ardente 'n carità più che perfetta, Dell' universo mondu tu se' lure, O gloriosa donna benedetta.
- 6. Regina incoronata se' dal duce, Alla man destra siedi del tuo liglio, Dove laudato se' con chiara voce.
- 7. Imperadrice dolee, a cui m' apiglio, Immaginando della tuo bentade, A nulla creatura t' assoniglio.
- Amante sola, che la deitade Tenesti in ventro vostita di carne-Per dare a noi eterna libertade.
- Giardio di Dio, dovo dilettarne Prima si volse el re di paradiso:
   Ogni vert\u00ed in te volse piantarne.
- Ringrazian te, sgnor dandn'i tuo bel vis-L'angelica e umano natura,
   Con quell'agnel, che per noi fu neciso.

- Ancilla umife, virgo santa, e para,
   Che nel tuo grembo i peccator raccogli,
   Dando speranza lor del ben che dura.
- 12. To, graziosa, preghiam che tu vogli Aitarci a scampar di questo mare Pericoloso, pien di tanti seogli.
- 13. In nell'abisso so del mio peccare, Dalla fortuoa la mia navicella È tempestata, ed è per abbissaro.
- 44. Aintam' a scampare, a Marie (sie) stella, Rifrena el furor de' miei nemici; Ch' ognan mi fier nel caor con suo quadrella.
- Per gli 'nfiniti grandi benefici,
   Che usa se' di fare a' peccatori,
   Libero noi dagli eterni supplici.
- 46. L'anima nostra, prego, cho 'anamori Di quel figliuol che nel ventro portasti, El qual si è Signor sopra signori.
- 17. Egli è quel frutto, il qual tu ci donasti, Cho di to nacque, terra fruttoosa, E dol tuo saero petto lai lattasti;
- 48. Net cui amor l'anima si riposa, El qual servire si è sommo regnare: Famusel conoscer, vergin gloriosa.
- 49. Amar vo' lui o te senza finare Per quella grazia, la qual si m' é data, La qual da te i' veggió traboccare.
- 20. Dolcissima di Dio Madra chiamata, Nulla si può vantar di tanta Ioda, Se non tu sola senzo par trovata.
- 21. O gloriosa, pregoti, che m'oda Per quella cortesia cho 'n te ahonda: In Cristo verità fa ch'io goda.
- 22. Mediatrice, per coi si giocunda La santa chiesa in Jesa dolcissimo, Del cui amore tutta si circonda,
- In quello abisso il tno cuor umilissico
   profondò sopr' ogni intelligenzia,
   como piacque al sommo potentissimo.
- 24. Nacque di te la somma sapienzia Prima che 'I secolo nel suo sapere, E poi visibile con esperienzia.

- 25. Uman si fece per farci vedere La ana bellezza che è invisibile, Per farno in ciclo in eterno gandere.
- 26. Signer, Signer, Signer incompressibile, Per questa donna in cui tanto t'ami, Fammiti amar d'un amore 'nfallibile.
- 27. Trino una austanzia ognan ti chiami, lo essa fasti sempro per amore Prendendo lei co'tuoi dolci lami.
- 28. Essa abissata fu nel tuo aplemlore. E tu di to la facesti capare Per la profonda amiltà del ano cuore.
- 29. Giascun amante, che d'amor verace Amar ti vuole, con lei a'acompagoi, Ch'ell'è principio d'ogni nostra pace.
- Virgo dalrissima preghiam, che ci bagni L'anime nostre di quella rugiada,
   Che fa in Cristo crescere i cuor magni.
- 31. Maravigliosa ai fu quella atrada, Onde passaste senza piegar mai; Ma eiascun altro convien pur che cada.
- 52. Benedetta io eterno ti atai, Di sol vestita se', o giocondisanna; Calore e luce insieme tu dai.
  - 55. E sopr'ogn'altra ac'splendicotissima, Di Cristo alla man destra collocata In quella sedia, acconda all'altissima.
  - 54. Nostra speranza se', ed avocata; Valge in ver noi i tu' occhi pictosi. Che aiamo in questa vita intenebrata.
  - 55. Entende, exande noi, qua giù rinchiusi Nella pregion di nostra brutta carno, E no' peccati tanto abomioosi,
  - Dolce Madonna, piacciati d'aitarne
     Per quell'amore il qual ti fece madre,
     Di quel che volse noi ricomperarne.
  - In te si pose la petenzia 'l Padre, Donotti 'l sun Figliuol la sapienzia, Donna leggiadra sopra le leggiadre.
  - Cielo atellato, dove la elemenzia
     Lo Spirito Santo pose nel tuo cuore,
     Sopr'ngni dunna di più eccellenzia.

- 39. Templa sagrato dal sommo fattore. Graziosa casa di misericordia. Fiame di carità, mare d'amore.
- 40. A voi, Madonoa, per avor coocordia Chiamo da lunga con gravi sospiri, Cousiderando la mia gran discordia.
- Temendo multo che tu non t'adiri Contra di me, ch'ogni di fo peggio, Se con giustizia mi ragguardi a miri.
- 42. Vertii, no verità in me non veggio. D'ogni peccato no' profondo abisso. Ma con vergogna perdounoza ebeggio
- 45, I' mi confondo immaginando fisso Nella mie vita tutta ripravata Dal tuo figliuol Cristo Crocifisso.
- 44 Non mi dispero, perchè avocata Dio t' ha fatta per gli peccatori, Fra quegli io so' en più brutte pecruta.
- 43. Mia colpa, dico, de' mici grandi errori. E de' peccati ch' hn fatti e farò Contra 'l voler del Signor de' aignori
- 46. Unilemente a voi ricorrarô (sic) Con quella contrizion che possibile Sarà a mo, e si v'invocarò (sic);
- La cui pietà si è incomprensibile;
   gloriosa donna venerabile,
   Perdona a me peccator tanto orribile.
- 48 Intende e sculta, o donna landabile. Gli 'adegni preghi mie' ch' io ti faccio, Peccator tristo nel malfare stabile.
- 49. Egli è ben vero che lo sempre dispiacris En tutto cose al tuo diletto figlio Per le pecenta, nello qua' mi giaccio.
- Risguarda, o glorinsa, al mie periglio Per guell'amor, che t'ha in tanta altura Alla man destra posta di quel giglio.
- Imperodrice d'ogni creatura,
   A vo' mi do, a vo' mi raccumando
   Per la immeusa vostra booti para.
- 32. Beata donna, bench' io aia 'n bando Per voi apero d'esser ribandito∮ Di ciò vi prego, Madre, sospirando.

- 53. Virgo sagrata, quello infinito Figliuol di Dio prega che gli piaccia Di perdonarm' in ciò ch' io gli ho fallito:
- 54. Si ch' io possa poi veder la faccia Del tuo figliuol di giustizia sole, Che mai da sè nessun suo servo caccia.
- 55. Eternalmente quel tuu dolce prole Con teco sempre di laudar non fiui, Ch' ogni 'ntelletto illuminato cole.
- 56. Bench' i' sie degno star con que' tapini. Ch' ardon sempre nell' eterno foco, A qua' per grazia mai tu non t' inchini.
- Esaedi, madre, el mio pregar poco Prima che sopravenga quel giudizio, Nel qual pensando, io non truovo loco.
- 58. Non però pongo fine al mio gran vizio Ma sempre caggio par di male in peggio: Giosta cos' ò ch' io vada 'n quel suplizio. 4.
  59. Ergo, Madonna mia, lume non veggio
- Se non m'alluma quella luce pia, Che per mia colpa mai aver non deggio.
- 60. Doh! gloriosa vergine Maria, Fontana di pietà nostra speranza, l' mi vi raceousando 'n cortesia.
- 61. lo seggio bene che la mia fallanza Veder non posso, ch' è innunserabile: La bontà vostra 'l mio mal far avanza.
- 62. Certa cosa è che tu, o venerabilo, Si vis, potente se' di me mondare, il sapiente sopr' ogni laudabile.
- 63. Tu, o beata, mi pooi impetrare Dal tuo figlinol ogui grazia che vooli, Che mai ti vuolae nulla dinegare.
- 64. Ver è ch'io so' no de' peggior figliuoli, Fra gli altri peccator che tu aggi, El qual sou degno d'infiniti duoli.
- Sospiro e piango per gli grandi oltraggi
   Che io t' lio fatti, per le gravi offese;
   Ajutami elie si apesso non enggi.
- 66. Fra l'altre donne, o sopracortese, la ti prego che tu mi pacifichi Gol tuo figliuol, che braccia in croce atese.

- 67. Regina gloriosa, chiarifichi L'anima, 'n cni la tuo grazia riaplendo: Concedeni ch'io sempre t'onorifichi.
- 68. Verdo speranza, dentro al mio euor ren-Viva per fede nel mie dolce Criato, (de Di vera earità el euor m' accende. 69. Tu, dolco Madre, allegra el mio enor tri-
- Difendemi da mie crude' nemici, (ato, Che senza 'I tuo siuto nou resisto.
- 70. Tra' mi del namero degli infelici, E co' tuo' ver' amanti m' accompagna Sı ch' io ti laudi de' tuo' benefici.
- 71. Vergine gloriosa, o più che magna, Nel too volere al tutto mi rimetto, Che 'l mie volere è pien d'ogni magagna.
- Sempre landata sia o benedetto
   Ituo figliuolo, donna beatissima,
   Cho ta lattasti del tuo sagro petto.
- 73. Venga la grazia sua abondantiasima In noi, Madonna, per gli \stri preghi, E per auo carità infinitissima.
- Eternalmente col suo amor leghi
   L'anim'e cuor di tutti suoi eletti
   che nel suo amor ognun auneghi.
- 75. Nel santo sno voler ognan si getti, Illuminati di tanto splendore, Ch' al tuo figlinolo ed a te sieno accetti:
- 76. Tutti infianmati del divin amore Al tuo figliuolo ed a te, genitrice, Ti rendan lande, gloria ed onore.
- Ricevi i preghi mici, donna felice,
   Per amor di Jean, tao figlio e padre;
   Del cielo o della terra imperadrice.
- 78. Io mi ti raccomando, di Dio mailre, A tutte l' ore, bench' io non ne sie deguo Per le indicibili mie colpe ladre.
- Saspiro e piango, quando mi sovegno
   Cho 'n tutte iniquitadi son caduto;
   O gloriosa, nou m'avere a adegno.
- 80. Tu sai, Madonna, ch'io ne son pentuto Per la purissima grazia di sopra, Ch'ho ricevuta per lo tun ajuto.

- 81. Vivo in isperanza cho mi s' uopra (sie) La porta della vita per colui, Cho perdonar mi può ogni mal uopra.
- 82. Imperio, laudo, gloria sia a lui Eternalmente con gioja o canto, Trino sol uno, da cui creata fui.
- 85. Sopr' ogni cosa loi amar vo' tanto Con tutto 'l enoro si com' a loi piace, Laudando 'nvocarò 'l suo nomo santo.
- 84. Altissima, dolcissima, versco, Laudando to, invoco il tuo ajoto, Cho mi confermi nella santa paco;
- 83. Nella qual paco, quand' è pervenuto El cuore per grazia del sommo fattore, Nelle ano laudo nou istà piò muto.
- 86. Tutto si apande nel divin amore Con tanto gaudio, ehe chi l' ha provato, Non ne sa dire una parte minore.
- 87. Anima mia, a cui è donato Si fatto dono da quella hontade, Che ha el tuo ecor d'amore innaverato.
- 88. Madre di Dio, per quella caritade, Per la qual se' nolla sedia seconda, Alla man destra dell' umanitade,
- 89. Ajuta mo, anima tanto immonda, Che di tal dono non sia tanto ingrata, Ch' io aia dannata alla morte segonda.
  - 90. Rendondo laudo alla bontà increata De' don, cho fotti m' ha, non ragguardando Alle innumorabil mio peccata.
- 91. Intende, Madro i sospir, ch' io mando A te, ed a colui, che parturisti, Con desider di lui o to amando.
- A te rifuggo, la qual genuisti
   Colui, il qual t'avea rigenerata
   In quello amore, per lo qual concepisti.
- 95. Madre dell'immensa ed increata Divina sapionzia, or mi sostiene, Che io non caggia in tanto peccata
- 91. Ajutami nello mie gravi pene Dandomi dentro vera pazienzia. E ne' suici gandii ancora sui sossiene

- 95. Tra'mi, Madonna, per la tuo clemenzia Al vero sentimento dell'amore, E al sopor di vera sapieuzia.
- 96. Esaudi, Madre, questo peccatore, El qual di coor veramento mi pento D' ogni delitto peccato ed errore.
- 97. Rendem'al too figlinal, e son contento, O dolce Madre, ch'altro non desio, . Se non d'amarlo sempre mai attento.
- 98. Dirizza la memoria mia a Dio La notte, 'I giorno, per fin ch' i' son vivo: Nelle suo laode sia el mio desio
- El mio 'ntelletto della loco privo Abissal, madre, in quello chiarezza, Che fa lo 'ntendiment' uman giulivo.
- 400. In earità di Dio con leggerezza La volontado mia sia commutata, Volendo 'I sno voler con allegrezza.
- 401. O dolce e venerabil, adornata D'ogni nobilità, non diapregiare Le petizion di me, anima ingrata.
- 402: Ricevi, Madre mia; ol mio pregare Indegno dico, o nel divin cospetto Adempio tu ol mio tanto maneare.
- 103. Anco ti prego per Jesu diletto

  Che tu ajoti ognun elic mi vuol bene,
  Ed anco ognun ehe m' avesse in dispetto.
- 404. Per totti quelli per cui tante pene Sostenne'l tuo figliool, Jesn, in croce, Prega cho leghi lor con suo catene.
- 405. Risplenda nel lor enor la yera luce, Cavando lor della tenebra scora Si ch'ognun segus Jesu, sommo duco. 406. Ostende, Madre, a lor la via sicora
- Che gli conduca alla beata vita, Tenendo dentr' al eor verità pura. 407. Nataralmente eol fattoro naita L'anima mostra atar sempre disia, Se suoi nemici non l'hanno impedita.
- 108. O tu del ciel felice porta e via.
   Difendi noi da' lor combattimenti,
   Mentre che-siamo in questa tenchria

- . 109. Benedetta sie tu, per cui contenti Sarem vedendo te col tuo figliuolo In paradiso con dilettamenti.
- 140. In verità di spirite lui colo, Trino, solo uno, uomo e Dio; confesso Lui esser salvator del mondo solo.
- 411. Sol per ano dono posto in escesso Di mente, veggio ognun esser mendace Senza el auo don per grazia a noi concesso.
- 412. Nunc, Madonna, ajute se ti piace; E nella nostra morte corporale Difendi noi dal demon mendace.
- 413. Anco ti prego, regina eternale, Resargiar (sie) noi da la spiritual morte, Campando noi dalla morte infernale.
- 444. Mettendo dentro noi da quelle porte Del santo regno per virtà di Cristo, El qual nel suo amor mi faccia forte.
- 113. Eterna laude a quel per cui ossisto Nel sno cospetto, Jesu Signor mio, Senza 'I cul don e grazia non resisto.
- 416. Nel suo voler rimetto el voler mio Con lo 'ntelletto e con tutta memoris Del sno volere mi contents, Dio: A Lui, per-lui, sempre sia loude e gloris. Deo gratiss. Annen.

# Lx.

- 4. Are Jerusslem, vision di pace: Ave Jerusslem, gandio verace: Ave Jerusslem, in coi erod' io: Ave Jerusslem, in coi erod' io: Ave Jerusslem, che mai non tace: Ave cantante con sommo disio: Ave Jerusslem, mander feconda: Ave, in coin opin bone abonde.
- 2. O gloriosa e nobile cittole, Dove in concordia sono i cittolini, por quali sol è una volontade: Nulto non v'è che da essa declini, Ma tutti stanun in tranquillitade Eternalmente ne'gandii divini: L'unamità di Dio, per cui han vita, lleguardan sempre in triuiti inita-

- 3. Di te cantare, o glorioso regno, Ballegrisi il mio cieco intelletto, Benche di te pensar i'non sie degno Per mio delitta-o pecesto infetto: Accussoni diannati dal benigno (tic) Del mio tenta peceor nel suo cospettu: Per me ingrato nel tempo apportuno, o gloriosi, progetelo againao, o gloriosi, progetelo againao.
- 4. Acció ch' alla fine i' non sic diviso Da quel Signor, per cui tutti gradete; E sempre nai con voi in paradisio lo veggia quello, il qual sempre vedete, Lui conoscendo cel annando lison Nel sempiterno gaudio, dove sete Nello suo glorio sempre gloriosi, Dalla suo luce tutti circumfani (sic).
- 5. Di te, città di Dio gloriosa, Son dette e dicon cose gloriose, Acciò de l'ogui anima di Cristo possa Ami <sup>1</sup>l Fattor, che tant' alla ti pose; Benchè a me sia cosa abominosa, Di te entar vo'cose giorondose Con giubilo di coore e guadia interno, A laude glorie del Signor asperon.
- 6 Accia che l'anime, che questo canto Udironno cantare o leggeranno, In lor s'ecceada il vero amor sonto, Il qual ci liberi di tanto affanno: O Signor mio, il quale io amo tanto, Liberami per grazia d'ogni inganno: Concedemi vittoria de' nimici St ch' ioi i loudi in ciel con que' Irlici;
  - 7. E perchè la memorie mia si perta Compiutamente dall'amor di sotto, Forte cerendo per quella via erta, Che 'n tanta amplitudine m' ba condotto. Nicili de posso serivere in carta Titoli "nivibili (loco che m' ha cotda, E meggiormente spero che mi enora In quella fisuma che in te colléca.
  - 8. Ed anco perche 'l mie seuro intelletto S'allamini di quelle chiora luce, Chi tuoi eletti da sempra diletto Per quello vision del sommo duce, O giorioso regno benedetto, La 'ntellipenzia min o to riduce Si chi in intenda che 'l mio riporare In te debb. sopre senza mai finare

- 9. Ed auro perchè la mia volontade Compiutamente con Cristo s'uuisra, Di te cantaro voglite, alta cittade, Arciò ch'io solo lui anur setisca, Partendomi da ogni pravitado Per lo divino anore rivivisca: Per merito di Cristo Dio ed uomo Spero in te gaudere, superno domo.
- 40. E perché I mio gelato e molle caore Dol ealor natural tento s'accenda, E la niis mente elt'è in trendrore Nella superva loce si distenda, E mior sensi del corpo di fuore A rifrenargli cautamente attenda, Che a me stolto sono impedimento, Uranima vola in eielo in un momento.
- 11. Iu un momento dall'amor toccata L'anima (an ne) vola in quella altezza, Boranti al buon Jesu appresentata, Bore salir per grazia è avvezza, Con Cristo unita sia e trasformata Bisciando la sua faecia con dolcezza: So 'n ciel ron Cristo, anima mia, sarai. Eternalmente in lui godera:
- 42. O alto cielo impirio, dovo Idio Eternalmente l'anime giocondo, Ld dovo prima cresta fu'io Dal creatore pura, netta c monda; E poi noita fui al corpo mio Nel ventre della madre mia immonda, Che 'I corpo mio courepette in percatu. Che u'ha di te, impirio ciol, privato.
- 43. Privato m'ha di te il mio percain E la mia volontà tauto traversa; Per lo infinito mio maliperato: L'anima bianca diventat' è persa. Pregoti adunque, Siguor neuza pare (sir.), Che per tuo grazia a to m'abbi ronversa Si ch'io non sia privata di quol loro, Là dov' è sempre mai feste e giuoco.
- 14. Tu se'quel proprio lungo naturale, Là dore stare in eterno disin, binanzi al trio une eternale Per merito di Cristo, Signor min, Vedendo seupre el Signor immortale, E coquoscendo lui ver useno o Dio Con fruiziono del divin amme, Che per suo grazia m'bla ferito <sup>11</sup> core.

- 45, Quando adunque sarà rollocata L'anima mia in quella rhinezza. Nella elth di Dio innamorata, Li dov' è adempiata ogni altegrezza Per merito dell'anima bata, La qual mori per mo in tanta asprezza, Per Jarmi sempre viver nel soo regno Col asero corpo pendente nel legno?
- 46. O secra santa benedetta croce (sic), Della qual een gran sieurth in segon. Per te aperta m' è la somma luce Per morito del mie Signor benigno (sic) Tu sia mia gulda, sieurtà e doce; Per fin a tanto che nel sommo reguo L' anima mia sarà con rettoria, Volendo sempre Jesu, re di gloria.
- 47. O Jean glorioso, uomo e Dio, Quando ti vedrò a faccia a faccia Quando nel tuo cospetto sarò io Vettorioso in quedla bonaccia? Quando in gloria t' adorarò (sirì io Cou sempiterna laudo ebo ti piaccia? To landarò, amazdoti con quegli Che faro e sono e saran tuo famegli.
- 48. O esistente în ît, nua sustauzia, O gleriose, trino în persona, O infaita diriu possanza, O sapinate che li tutto creone, O bio amere, o somma conseluza. Nella tun volontă tutta mi pone; Per merite di Cristo mi perdona, Se t'o în piacere la tua grazia mi dona.
- 49. Acciò ch' lo d' adori, landi ed ami, Trans, ringrazii e di ruor d' ubidisca. Disricoli, Signor min, i miel legami: L' anima mia per amor ti a' unisca, Quando ti piaco, Signor mio, mi chiassi. Da questa trutta carne mi partisca, Portata sia nell' alto ciclo impiro, Dor' adempiuto sarl' Tunò disiro.
- 20. Il mio disin sarà adempiuto, Quando vedrò la santa umanitade, La qual Dio prese per lo mio ajuto, E quando io fruirò la detiade, Trino, sol uno Dio ronosciuto Da que' cho sono in quell' alta rittade. E qua' contemplan Dio nunvo e verchio.

- 21. O sorra senta Modre di Dio pura. Quando vedrò il tuo viso chiare Sopri ogni altra pura cristara? Quando si fioiri il mie pianto amaro, Quando saro in eterno sicara, Per merito del sagro sangne caro, Che I ghrisos tao figiinelo sparso Per far le sopos del son amoro esse?
- 22. O sopregloriose alto regina.
  Madro di quello 'l qual tant' amar bramo,
  Ad ajuvandam, Madouna, t' inchina
  Mc precator, che da lunga ti chiamo:
  L' anima mia tanto piecolia
  Esser disciolta dal mie corpo bramo:
  Desidera di vedere quel giorondo
  Re giorioso, salvator del mando.
- 25. E te, sus Madre, aucor veder disio Sopra ogni altra pura creatura, Quaudo nel luo cospetto sarò io, Vettorioso sia in quella altura, Perdonani, alta Madre di Dio, Che non so' degno vedor tuo figora; Non di mea piacciu a la tuo cortesia Ch' io voggia sempro te, Virgo Maria,
- 24. Con posseder quell'alta ereditade
  che 'l padro eterno m' ba apparecchiota
  Per suerito di quella sumanitade
  Cho Dio prese, da lui tanta anuata,
  Lá dore egli è somma tranquillitade
  Con vision della boutà increata,
  E cognizion del verbo incarnato
  Con fruizion dell'anore increatu.
- 25. Quanda sarà diposta la tao vesta. Anima min, che legata ti tiene? Deli quoudo anderoi a quella festa? Quanda si finirà queste tao pene? Quando ti chiamerà quello messta, Quanda ti si darà quel sontino hene, Quando sarai nella superoi altura lussieme coll'alus imperoi altura.
- 26. O gloriosi spiriti beati, E qua' vedete la divina essenzia. Cho nel principin voi fusta creati Dalla divina somma spipenzia; Per san bontà voi fusto ordinati Per onorsre la somma elemenzia; Quando sarb con voi nel somma regno. A laudar sempre l'allo Din benigno (sic)?

- 27. O oggel glorioso mio castode, Cho m' hai difeso dallo spirto reo, Quando con teco a Dio rendario (aic) I-ode Lossú nel glorioso ginhileo? Per amor di Jesu m' intendo ed ode, Non dimen perch' i' siu sopr' ogni reu, Fin a la morte m' ajuta o confurta; Dopo la morte ni cel l' anims porte.
- 28. Anime gloriose, che la faccio Vedete sempre noi di Jesu Gristo, Per tatti i peccator pregar vi pisccia, Per li quali il Signor fu 'a croce vista; Per me naligno che so' 'o tanti faccio Pregate quel Signor, a cui resista: Per lo nos meristo o per gli vostri prepli, Per sua samo col soa amor ni leghi.
- 29. Pregori intii voi cho'n gloria setche'n questo mundo fuste in unta pora, Che voi prephiate quel, per eni gaudete, Per me, anima misera, terrena. Che sol d'aumerlo m'accenda la sete Traendami a sé con sao catena; Se pisco a lai per suo bontis u'accetti, E pregatel per tutti saoi eletti;
- 30. Arciò cho Cristo con voì adoriamo Di quella gluriosa adorazione, Eternalmente el laudismo ed amismo Con semplicras di lui cognizione; E ben ch'i osi soper ogo altro gramo Desidero l' eterna visione, E la fraizion del vero Dio: Di ciù vi prego beach'i osis 'I più rio.
- 34. E benchò io per le mie poceata Degna non sia d'essere esaudita. Nan di men pergo la bondi increata, Dal cui voler tanto ni son purtita. Per merito dell' anima besta Di Jesu Cristo, na'abbi ribandita Della città superna gloriosa, Che 'n guadio sempiterno si riposa.
- 32. Leva la tuo memoria, anima uia. In quella gloriosa abitazione,
  Là dore stare in eterno dia (aic),
  Se già ann manca sol per tuo eagione:
  La 'atelligenzia tua di lastà sia,
  Là dore gil è ogni consolazione:
  La volontà, lo 'atelletta e memoria
  Abissa là nella saperna gloria.

- 35. Devo le gloriose anime sante, Giascuna è collocata nel 100 grado; Dinanzi a quello apsos innamorante, Seapre cautasti cantico leggiadro. Anima mia, tanto vituperante, Che 'l Salvator Jesu londi si rado, Quando sarzi nel soperno coro A landare sempre mai Do con loro?
- 31. Lassà le gloriose gerarchie leell'angeliche e gloriose schiere Quel glorioso, che per noi morie, Non restan mai laudar di laade vere E tra, anima mis, di stala par quio: De'cicchi sagatiando le bandiere: Quando sarai rean que' beati spirit, La eni allegrezza non potetr uni dirit?
- 33. Unana intelligeazia non potria Degli ongeli iatender la bellezza, La lingua amana nicelii ne diria -Dell' anime la superia chiarczza: Ogai nostro stimar è finataia, Nicehil comprender può di quell'altezza, Ma per conforto, mie mente discola, Canatrae voglio alrana cosa piecola.
- 56. Alcuna cosa ne voglio narrare.
  Alla mie meute, ch' ò tanto l'anciulla.
  Che 'l' mie 'italeltio possa diettare; E questo fo perch' io son da nulla:
  Il' un piccol pomo ti voglio spassare,
  Perché ancer nen se' fuor della culla;
  Alla quando tu sarrai nell' ello stare;
  Vedrai per altro moda il poudirer.
- 57. Quando sarai nel gaudio superno, Vedrai per altro modo il paradiso Sì come gli è finemente in sempiterno. Di Jesu Cristo vederai il viso i n questa vita niento discorno Per lo peccar, cho m' ha da Dio diviso: Ma per la sua sola boutà spero, Vedrò il mio Signor nel gaudio vero.
- 38. Gli angioli e gli arcenginli vedrai, E principati ed anco i potestati, Le vertio sante to discernerai, E dominazion tanto beati, E santi troni ancora sgunderai, E elerrolbini di luce eircumdati; Vedrai gli 'afocati seralini Derealmente ne' pandi divini.

- 39. Vedrai ancor l'arcangiol Michaello, Principe della prima gerardio; Vedrai il glorioso Raffaello; Ch'allominir el piatoso Tubbia; Della seconda principe è ello, Il qualo allomini l'anima mia: All'angel Gabriel farsi onore. Ch'annaziò del mondo el Salvatore.
- 40. Vedrai l'ontice nostro podre 4dano E madona Eva co' sonò ginsti figli, Che nuagiò l'pomo per esi il mondo è granos. E sians sommersi in tauti perigli; Se non che'l bono l'esa, il paul taul'amo, Gi ha ricomperati a fatti suo' famigli, Pendendo 'n crece perchè l'antic' omo bisubidendo bio, guató quol pomo
- 41. Vedrai patriarchi e profeti Con tatte quello sante animo anticle, A qua' for manifesti i gras segreti Perchè di Dio fuor (sic) fedelo amirhe; Eternalmento tu gli vedrai lieti, E qua' per so' amor molte fatiche Sostennon con molta pazienzis:
- 42. Fra gli altri vedrai quel Noè giusto Ed Marama a Dio into fedele, E Moisè che d'amor fu combasto: Vedrai 'l gran profeta Samnele, Vedrai David che fu tasto robasto, Vedrai Paulico di Dio Daniele, Vedrai li gran profeta Isaiu, E quel che nacque sante, Geremia.
- 15. Vedrai ancora quella grande Sara, Vedrai liebecca e la santa Rachelle, Vedrai Ester a Dio tanto cara, Gle liberò il papol d'Israelle: Vedrai Sasanna che fin in pena annara, Vedrai Gindit fra quello donne belle, y La quai tagliò ad Auterne la testa: Dinanzi a Dio fan sempre pejo o festa.
- 44. Vedrai gli apostoli innamorati, Che son più presso al divino agnello, Che fagre (sic) per son anno martirizzati: Vedrai il sarco eletto vasello Apostolo Pavolo, fragli infocati, Davanti a Cristo star leggiadr'e hello: Vedrai ancor quegli altri discepoli Gaudenti star nel secolo dei secoli.

- 13. El esndidato esercito giojoso De'martiri cu' la veste vermiglis Vedraj, in gloric ciastam glorioso: Laudare Din con somma godoriglia. Quanta è el canto loro giocondoso! Stimar uol so, ma honne maraviglia; Dicendo: Signor, moristi per noi, E noi per tuo amor morimmo pei.
- 46. Vedrai ancura i santi dottori E coufessori e que' sauti ramiti. Che foor (sic) del buoa Jesu seguitatori, Di pin' amure e carità vestiti, Sempre gaudere ne' sommi dolzori, Perchè d'ogni vertú fuoron (sic) lioriti: La lor giocondità già mai ano manca, Di sempre Dio laudar unllo si stonca.
- 47. Vedrai da Siena el beato Giovanni, Vedrai Francesco el ogni lor seguare, I que per Crista patir molti alfanni: Or son gaudenti iu quella somma pace, Guarda, aoima mia, che nou l'inganni . Lo spirito muligno, niè il fallace Mondo, nè auco la tua brutta carne: Chiama Jesuc che sol ti puo atarne tici-
- 48. Vedrai la sante vergini pulzelle, Che per amor di Gristo l'uor (sic) uccise, Che giù. che 1. sole sette velte son belle, Di saugne ebbou per l'ui lor veste "utrise: Sempre ringraziano I Salvator d'elle, Dal esi amor già mai non son divise: Di veder scaupre el l'glisol di Dio Eternalmente pieno hauno I disio.
- 49. Vedrai la tuo dolleissium Lucia Di carità e di luce vestita Sempre gaudere col figlianol di Maria, Per cui anuore 'n gola fu ferita: Perga per nu lesus, sperana mus, Sol una volta, e sarai casudita, Come per grazia in questo mondo cauto Cosi per gloris nel suo regno santo.
- J 50. Vedrai ancora santa Caterina, Agata, Gicilia ed Agonee, Coll' undoci migliaia santa Orsina, Vedrai la tuo Margarita cortese: Tutte vestite di luco ditina, Perchè di carità furon accese: Vedrai ancor quella perfetta nanante Magdalena e Narta triunfante.

- 31. O dolei spose, vestite di gloria, Le qua 'guudeta sempre colla sposo, Sol nas volta m'abbiate a memoria, Per me pregaudo Jesu glarioso, De'mieti amiti mi doni vittoria, Amanda lui per suo don grazioso, Di quell'amor del qual esser amato Vuol da sue, precetor sper' gair 'agrato.
- S2. Vedrai le sante vedove pietose, .
  Le qua'per Cristo teunon cestitude (sie): .
  Vedrai ancora le beste spose;
  Che fuor (sie) al matrimonio congiungato,
  Cho quanu ni crista la sperauza pose
  Fedeli, oneste, di vertii ornate;
  Tutte gnodenti sono in paradiso,
  Sompre vedendo di Jeson il viso.
- 33. Vedrai tutti color che son gaudeuti E che saranno per virtú di Cristo, Col quale stare se tu ti contenti, Lassa ?! diletto, el peccato tristo, E gli ecchi tuoi sien bassi e piangenti, Perché fatt' bai della 'nferno acquisto, E maggiormente per le tante offese Che fatt' hai contra "I baon Jesa cortese.
- Si. Poi volerai d'ogni gente e liegua Ed ance d'ogni amana tuazione, Landare Dio con lande d'amor pingua Con sommo gandio e reoltazione. La questa vita non è chi l'altingua, Nè chi ne possa far chiaro sermone: La veritade sta per altro modo Che uon se ne favella, se 'i ver odo.
- 55. Per altro modo sta la veritude Che per parole non se ne favella, In questo mondo pien di cecitade Nicchii sapere di quella città hella; Ma quando piacerà alla bentade Che ci creò, noi andremo a vedella: O Dio, che vaccio sia for di certamine, Ch'io veggia di lassa gli sangili e l'anime!
- 56. Nella 'atelletto min tanto son fosco, È la mia mente in tanto tenebrore Per lo peccata mie, ch'io non conoseco S'i'son degna d'adio o d'amore: Però, a Signor mio, la grazi posco D'amarti in verità con tutto 'l core, Il quale amore l'anime certifica Di quella gloria tanto beatifica.

- S7. Poi alzerai più alte le ciglia, Vedrai la maura della trinitale Ped Figlioul Madre e del Padre Figlia, Sposa della divina Caritade, Per cui Dio la maggiar unacasiglia lla fatta per la sua umilitade Del divin verba, che volse discendere Per amor tratto e di lei carne preudete.
- 58. Di quella Virgo, nmil, pradentissima Il Padre eterno sen' innamoróe, E la divina Sapienzia, altissima, Innamorata di lei incaracée: La nostra numanità tanto villissima Colla divinità apparentoe: Lo Spirito Santo di ciò lu arteface, Fabricatar del buon Jesu Pontofaco.
- 59. Il qoale assiste disunzi a Dio Padre Concedendo a noi i ben futuri, Qui perdunaudo nostre colpe ladre, Facendone per grazis tornar puri; Facendone per grazis tornar puri; La d'ogui ben cagion ce ui è la madre, La qual ci liberò da lunghi scuri Per tutte la virtú che fuoro in illu, Quand'ella disse: ecce Dominia ancilla.
- 60. Allora il verbo di Dio pesse carne Per farci cittadin dell'alto regno, Per la divinità participarno Morto rimase pendente nel legno; El terzo di volte risuncitarne; Pui sali 'n ciclo l'alto re benigno (sic), E poi mandò lo Spirito prosesso Dal Padre ne el accor da esso.
- 61. Il quale Spirito la veritade
  Per tutto 'l mondu fece unanifesta:
  l'oi quaodo piacque alla somma bontade
  La madre in ciel ue portò con gran festa.
  Alla nan destra dell' unantitade
  L' ha collocata la somma maesta;
  l'erche nel mondo fa più minifissima.
  Però in ciel si è la più altissima.
- 62. La qual pui dire, è Padre onnipotente. Laude ti reude questa taa figlioula. La qual preefeggesti anticamente Sopra ogni altra ita antima aola, E sopri ogni altra ita ubidiente; Della tua legge fui maestra e scola; Non solamente di caro osservai, Ma con perfetto annor l'amaestrai.

- 65. O sapienzia del Figlinol di Dio, Il qual volesti ch'io fussi tuo madre, Laude G'reado, dolce Figlinol mio, Insieme coll' altissimo tao Padre: Alla tuo mau diritat di seggi io, So'gloriosa sopra le leggisdre Donne, che mai creassi o crear diu: Hai onorata me, Virgo Maria.
- 61. O incrento ed infinito Amore Che mi hai eletta per tue cara apota, Lande ti rendo, gluria ed onore, Che fatta mi hai la più gaudiosa: Con tatta l'anima, la mente e'l cere Amato t'ho sopra ogni altra cesa: Per la infinita tuo granda bontade Ho adempinta la tuo volontade.
- 65. La volontade tan compinamente Per tan bontade sempe' ho adempinta In tatte cose ti fai ubidicate Per la too santa man che m'ha tenata, Sopr'ogn' altre m'hai eteraalmente Sopresaltate di gloria adempinta, Per merito di Cristo mio figliuolo In te, mi godo, trino uno Dio solo.
- 66. O anta Trinità sol ano Dio, La gloria e I gaudio che data tu m'hai, Ta solo il sai, alto fattor pio, El io il pracos si come tu sai; O sopraglerioso figliuol nito, Sie benedetto più che sempre mai. Che fatta m'hai sopr'ogn'altra gaudente: Per tuoi eletti prope to viveuti.
- 67. Per tutti quelli che di me incarnasti, E da me parturite caser valesti E giù nel mondo (tanto) conversasti, E pel in ercee chiasto moristi (sic); El terzo di tu ressancitati, E gloricono in ciel tu ascendetti, qua' tutti ti son nella memoria, Per tuo bombi concede a lor la gloria.
- 68. Perdosami, n sopragloriosa, Che di te parlo con tanta ignoranza: O dolce Madre di Dia, Figlia e Sposa, Non guardar alla mia gran fallanza: Quel che tu dice al fattor d'ogni cosa Esso il sa e tu, diletta manza: L'angelico intelletto, ne muson Michili ne sa, non ch'io sopr'ogni vauo

- 69. Si come in questo mondo il tuo ben fare En sopr'ogni creata intelligenzia, Cosi in cielo el tuo gloriare Trassende ogni erenta intelligenzia: Solo t'intendo il Signor senza pare Che si diletta della tuo sapienzia, Alla qual dona più chiara notiria, E della gloria san maggiore doviria.
- 70. Per grazia prego te sopresaltata. Che per mo preghi Jesn tuo figlinolo Sol una volta, o nostra avocata, Si ch'io l'adori o laudi ed ami solo: Se 'I pregherai, da Dio tanto amata, Liberato sarò dal mortal duolo: Se t'è 'n piacer, Madonna, si no prega; Se non ti piace, tall grazia mi nega.
- 74. So non ti piace di voler pregare Per me, anima tanto maladetta, È giusta cosa per lo mio nual fare, Del qualo auco non mi son corretta: A te, o gloriosa senza pere, Dico ania colpa di mia vita infetta: Se mi perdoni ta, perdoneramni Il tuo figliuolo e giusto faramni.
- 72. Benedetta sie tu, o beatissina, In eirlo, in terra, in mare e in abiso; Regius eterna, imperadrice altissima, Benediceti Cristo Crocifisso: Benedetta sie ta, gloriosissimo, Da tatti quei che son gandenti in isso, O che saranno in gloria con disio, E da me, peccator sopri ogni rio.
- 73. O glorioso e beato regno,
  Là dovo stare in rterno disio,
  Benchè di te pensare i' non sio degno
  Por lo 'adicibilo pecato mio,
  Nondimeno prego il Signor benigno (sic),
  Che per suo carità 'a eroce morio,
  Per merito della sua santa morte,
  L'anima mi' si truoti in quella corte.
- 74. In quella corte tanto gaudiosa, Se piace a Bio, l'anima mia si traovi; Là dore ogni anima è gaudiosa: Deh quando vodrò il di ch' lo 'l provi? O Josa Cristo, Signor d'ogni cosa, El tuo amor per grazia mi rinuovi; Sie in tal modo rhe nol sommo regno lo veggia sempre il tuo viso benigno. (six)

- 75. La prima dota, centtazione. Che averai nel soomao paradito, Sarà eternalmente visione Di Jesu gloriono il chiaro viso. E la seconda sarà cognizione Dell'altissimo trino indiviso: La terza dota sarà di fruire Con gandio eterno el sommo siro.
- 76. La vision sempre sarà perfetta, E la cognizion sarà eterna: La fraizion che di lassi diletta Sarà dolcissima e sempiterna, Par che ta sia di lassi oletta Dalla bonti altissima superno: Pregane lui per gli infiniti doni Coi gloriosi di lassi t'aduni (sic).
- 77. Laudi saranno i corpi sottilissimi, Trapasseranno ogni porta serrata; E setto volto più, rhe 'I sol chiarissimi, Saranno in quella gloria boata: Eternalmente sarra leggerissimi Con sicurtà già mai non terminata. Saranno sempro mai impassibili con sempitera igandii indicibili.
- 78. Cogli occhi sgunrderai qual sommo durc Cho fu per tutti pendente nel logno: ((sir), L'orecchio tue ndiran la suo roce, Bel suo odor sempre ti fari degno, Gintando I frotto della santa crece, Toccando quel soavo re benigno (sir): Ogoi tuo seno nel glorioso oggetto Eternalmente savrai perfetto.
- 79. Noo ti curor, misero corpo mio, So 'n questo mondo se' pussionato. Che quando ta sarai dasanti o Dio Per verti di Jeso glarifizoto, Eternalurute starai in disio: D' ogni penar ne sarai premiato: Per ogni penar ne sarai premiato: Per ogni pena che 'n pace sostieni, Rieverrai lassi dji eteorai beni.
- 80. Adonque godi quando se' penosa, Anima, mia nel corpo 'Maouic; lo questa seora valle teuchrosa Le pene tue pati allegramente: Per ogni pena sarai gloriosa, La qual costenut' harai, innocente; lingrazia dunque Dio nelle tao pene. Che maggiormente goderai quel bene.

- 81. Lassú si è eterna libertale, Lassú a Dio ciascun è soggetto, Lassú ai è somma nobilitale, Lassú non è giù mai nullo sospetto, Lassú ai è perfetta caritale, Che ciascun ama Dio d'amor perfetto: Lassú l'aunor mai non torna in tedio, Lassú tati amano Dio sera altri medio.
- 82. Lasaŭ in cnor di ver amor perfetto Ogni anima beata insience a' ama Coa gli angelici spirit con diletto, E con giocondità l' un l'altro chiama, Sguardando a' Criato, glorioso oggetto Ed in quella Virgo, glorioso dama; di spiriti beati e l'alme licie In quello aguardo sempre son quiete.
- 83. Lassú a' adempie il comandamento Della perfetta e vera dilezione: Compitulamente senza manoamento Lassú si è d'amor la perfezione: In questo mondo pien di detrimento Adempir non si può tal legazione, Se giù di appra non è tratto 'l core Alcana volta dal divin amore.
- 81. Allor a' adempie la divina legge Per l'anime che in quel punto è tratia la quel divin amor, che l'I tulto regge, Che l'ha con seco una cosa fatta. Anima, questo punto intende e legge, Di cotal dono ricever l'adatta; Che questo dono della gioria è arra:
- 85. Lassú saranno eternalmente begli Sonza giù mai aver nullo pallore, Somma dolerzza ancor sarà con egli Senza giù mai aver null'amarore, Somma ricebezza ancor possederann'egli, La qual non perderà mai ane valore: Lassú quello aplendor mai non oscura, Eternalmente in quello luco dura.
- 86. Lassú saranno dote indicibili All'anime ed a' corpi gloriosi, Agli 'antellati amani incomprensibili: Nullo trovar si paò che ce le chicsi. Al figliuol di Maria sarem simili Per gli suo ruggi sempre laminosi, Accompagnati degli apiriti licti Che di lasadare Dio son consuti.

- 87. Besti quegli che sono in tuo domo,
  O glorioso rege angeloro,
  Che han diposto di quaggini il somo,
  Cantando sempre mai in quel gran cero,
  Laudando te, altissimo Dio nomo;
  Per onnia accula acculoro,
  L'anime sante e l'angeliche schiere
  Ti laudan sempre mai di lande vere.
- 88. Si cem'ho detto ognun lamû leggiero Sarâ sen' aver nullo gravanine: I Lassú an'a sempre ciasena sincero Senza poter giù mai tener disamine: Lassú tovat non vi ai può falsamine: Lassú trovar non vi ai può falsamine: Lassú trovar non i può amereza: Lassú trovar non i può mareza.
- 80. Lassà asrà purità e mondizia; Lassi giò mai non sarà lesione; Lassi sarà d'opni gaudio divizia; Lassi sarà odi giudilazione; Lassi salir non può mai avarizia; Lassi cè d'ogni ben comunione; Lassi Lasi nori del'esior l'orecchia!
- 90. Ode per frele quelle melodie De' gloriosi apiriti beati, E quelle dolci sacre armonie Dello sante, de' anni innomenti, Con isperanza di veder quel die Che 'n quella carità in ti dilati, Come per grazia in questo mondo canti, Cosè per gloria cei trianfanti.
- 94. Dove già mai la fortezza non menca, Dove ai è somma bestitudine; Di ringeratare Pio valle ai stanca, Lassà salir non può ingerattudine, Lassà in quella città tanto franca, Perifica viata la molfitudine, Sreondo l'operar ciascan vi pode; Sreondo l'operar ciascan vi pode;
- 92 L'opere sante, che lassis perrengono, Nel gaudio anperno beatissimo, Le quali el cuor legato airetto tengono Con Jean Cristo, Dio glorievissimo, Che tutti visil dell'anima sepagono: La prima è grazia dell'altissimo, L'altra siò la vera adorazione, Laudare Dio con vera dilezione.

- 93. El agro santo di Dio aderare la verità di spirito sinero, El becediero le riugnaiare, Questo si è se esercizio vero; E sè medesimo annicebillare Amasudo Dio con amore 'ntero: Di così fare, anima mia t'ajuta, Se di lassi vogli esser riervuta.
- 94. Dove già mai il gloriaso vivere Noba già mai in eterno morire, El canto, el ballo, el gioisou ridere In essa già mai non deggia finire: Non se ne può ne 'maginar, ni servivere Di quella gloria, peuarre, se dire; Giò rhe ne dico ò bea che nicchille Dove por grazia si ci conducci ille.
- 93 Ciò ch'io n'ho detto, dice e posso dire Di quella gloria, è men che nicute: Ogni mio immaginar si è mentire Per la gran eccità della mia mente: Ciò che per liegua si può profferire, La verità di ciò altro ne sente: Chi più ee parla del gaudio supremo, Tanto dimostra aver più il cepo seemo.
- 96. Anima mia, come se' tu si sciocca, Voler parlar di quel che tu non puoi! Come ardisci d'aprir la tuo locca, Tanto infetta pe' peccati tuoi! Come vno' tu parlar dell' lata rocca, Ch' hai lo 'atelletto più grosso che buoi? Giò che tu caeti si è vanitade! Per rispetto dell' alta veritade.
- 97. Della qual verità nen se' capace. Come adueqne uon ne stai tu muita? Se bene ardessi dell'amor verace, Saresti stolta ancor d'esser locuta: Perchè non ardi tanto se' loquare: Da' sapiceti ben se' conocsisto. Ma per celor che vanno stolteggiando, E per te, stolta, vai tanto belando.
- 98. Ma l'anime che hauno lo 'ntelletto Illuminato dalla sonnas luce, Noe han bisogno di questo vil detto, Amaestrandegli il sommo duce, Al qual ti dous con amor prefetto, Che 'n semsos gandio l'anime conduce; Il qual ti donerà più alto cibo Cha non è quello che con penna scribo.

- 99. Come dinanzi al vero Dio ed uomo Stieno, o che gaudio otteugan coloro Che sou gaudenti ed i superno dome, Allor saprem quando sarem con loro: Anima mia, diponi il tuo soma Se vuo' salira nel superno coro, Là dove sempre ciascue v' è felice, Deve si laude Dio e heuedice.
- 400. In questo mondo de' suo' benifrii. Che eb ieizio darmi si dispose, Riugrasiar vo' bui cou sagrificii Di hude, cordaili ed amorone; E se mandarmi vuole in que' supplicii, Ringrazione 'I fattor di tutte cose: Sie benedetto in tutti suoi doei; E santo in tutte suo operazioei.
- 101. Ma quando noi disciolti sarvano Dal cerpo o fuore del mendaco 'mbracolo Per merito di Cristo perverremo Nel glorioso e hesto stacolo, Vernecuente noi iuteuderemo L'altissimo di Dio naggior miracolo, Del divin verbo per noi incernato, Vedendolo 'io ciel supracesitato.
- 402. Con gloriosa o chiara visione Vederem sempre quel primo novisimo, Con eternalo ed alta eognizione Cognusceremo quel profondo altissimo, E con dolcisiams fruirione Fruirem sempre quell'amor dolcissimo, Con requie e pace senza fiee, O Idio quando vederá quel dine!
- 403. Auinta mia, quando sarai disciolta Per volontà di Dio dalla tua carne, In paradias per grazia rienta Da quel che vulse te ricomperarne! O Jesu Cristo pio, intendi e ascolta, D' ogei pecesto piacciati mondarne, L' anima mia che colanto langue Lavate sia uel tuo serato a sangue.
- 401. Quando ti piace, Signor, mio la chiama, Libernadula di questa prigione: In paradio li dore andar brama Menata sia per la tuo passione: Della vittoria gli dona la rama, Del mondo e carne e del dimono fellone: Fra l'aeime beate la colléca; Se t'è rimpiecre la stanza qui sie pora,

- 403. Persechè io quanto più ci sivo, Maggiormeute moltiplies I ini pesa: Della tuo loce e grazia mi pirvo, E nel peccer tatto mi son distesa: O signor mio, che se' tento divo, Perdonami che t'ho cotaato offeso! Se t'ò 'n piscore la tuo grazia dammi, De' veri eletti tuo; Signor mie, fammi.
- 106. Lassú ancora quell'asima <u>unite</u>(sic)
  Noi vederemo di Jesu benigao
  Co'l su sua preziona estrue nobile,
  Che per noi fa confitta nel ligno,
  La qualo è quella che placs lo immohile
  Per la verti del suo sagroesat'igno;
  Il qual veder sarà'll nostro pasquare.
  Eteranlmeste in bui guadiere.
- 407. O pasqua nostra tanto gandiosa. O sempiterae festa non finite, o gloria di Cristo dilettosa, o somna doleczza tutt' adempita, O grazioso fattor d'opia cosa, o via sicura, o verità e vita; O tu che se' Il gaudio venturo; o deriores primo hos futuro.
- 108. O seoza fine infinito guadio, O giocondosa festa dilettissima, Lhe cosa è quella che ia te sudio faccasabil melodia dolciasima? Parca mili misero, il qual audio Parlar di te, o città giocondissias, O uobilissimo superno reguo, Bi te parlando non m'avere a sdeguo.
- 109. Nan disdegaare, o superan cittade, La mie graudissima presuazione, Che di te parlo per mie vasitade; Quantunque il faccia con boou 'ntenzione Perdonami, o santa trinitade, Una sustauzia, trino in persoue, E piregoti, se cos' è che ti piaccia, In quella gloris pereratir mi faccia.
- 140. Nella qual gloria pervenire spero Per merito del figlinol di Meria, Dev' sdempiuto sarà 'I desidero D' ogni anima che va per la sno via: O huon Jesu, per la tus grazia chero E per la tus immeasa cortesia, Che di lass

  con teco mi riposilasieme con quegli altri gloriosi.

- 411. Ció che per lingua ne posso i' narrare Non è di valuta d'un muedeglia: Delle infinite chi può parbre? Chi più ne dice, tanto più harbaglia: la questo mi viliasimo belace La 'ntelligenzia mia tutta ei abbaglia, E fiuir veglio questo mio vil detto, Del quale lib ne sia becedetto.
- 412. Sia herocletto, landato ed a mato El sopreglorioso triao uno, E Jesu Cristo dal Padre esaltato, Oggetto glorioso di ciascuno; Esternalmenta sia siderato Quello Ilio uomo, sommo ben comuno; In ciclo, in terra, in mpere, in abiaso Sia onorato Cristo Crecifiso.
- 115. Sia benedetta quella imperadrire, Della qual nacque el re dell'aniverso. La qual si è del ciel porta felice El avocata del pecestor converso Prega per nue, di Jesa guettirie, Che infra gli altri no più perverso: Prega per me acciò ch' io mi converta Al tun figliuol, cui servire e liberta.
- 414. Asime, che sete ia quella gloria Di Dio per Cristo nostro salvatore, Per cui aveste eterns vittoria Del moado, carne, e dimon treditore, Sol una volta m'abbiate a memoria Per lo immeaso uno divino ausore, Acciò ch'i' l' ami, laudi ed adori Per grazia qui, ed in gloria l'onori.
- 113. O serafiai, o cherubini, e troni. Dominaziou, vertudi e potestadi, O principati, o arrungioli buoni, O augioli e noi per grazia dati, Dal mondi e carne e di crudei dimoni, Pregate quel Dio, che ci ha cresti. Che ae difenda sol per-tuo (sic) assere, A cui sia laude gloria ed onore
- 146. Ouore e gloria e beaedizione All' elta trinità, sol nna essezaia: Readimenta di grazie e dilezione, Vertia echiarità o aspienzia, E podesti al viveato leone, .º Che no ricomperò per suo elemenzia. Da ogai creatura benedetto Sia I nome di Jesu santo e perfetta.

Deo gratiss. Amaa,

### EXE.

t. Si come el cervio le funti disia, lto te, Deus, fa l'anima mia

2. L'anima mia di te ba gran sete, O vivo fonte d'ogni bene, Dio: Lagrime semina e gaudin miete Desiderando te, diletto mie; Quando verrò ed apparirò ie Dinanti alla tao faccin tanto pia?

3. Oh quante sono di grande diletto I tabernacoli di quella gloria, E que' trapessan l'umaco intelletto! Apprender non gli può nostra memoria; Ma ce per grazia averò la vettorie, Per certo vi sarà l'anima mia.

4. Desiderando l'anima vien meno la domo tas, diletto Signore; Ma per entrarvi ogo: amor terrean De la mia mente si n'è tratto fnore; In te Dio vivo esulta l' mio cuore, Similemente ancer la carae mia.

5. Pensando, Signor mio, in que' beati Che son con tero nel superuo regno, In dome tua sempre cellocati, Di veder te per te ciascun v'è degno, Landando senpre te, Signor benigno (sic') Per tutti i secoli a tutta via.

6. Megli'è di atare un di nella tuo casa, gora migliaja nel mendan diletto! O Signor mino, fa che i ono sie rasa Del libro della vita benedette: In dome tua voglio esser aietto, Nanti che star nel mondo in naggieria.

7. Una pitizion ti fo, Signore, E sì ti prego che sia esaudita, Cioè abitare sempre a tutt' ore In demo taa, o bontà infinita, Tutti quanti e di della mia vita: Exandi, Deus, la petizion mia.

8. Acció ch'io reggin la tua voluntade E visiti el tos templo sacrate, Gioè la gloriosa umanitade Che ta prendesti, verbo increato, Di quella donns che ti sta da lato, Nostra avecato. Vergine Maria. O gleriosa soprarilneente,
 Per eni s' allegra ciasean triunfante,
 Ajutami ad amare quel vivente,
 Per cui tu se' sopr' ogni consolante,
 Acciò ch' io atia al mio Signor davante
 Fra quella gloriesa compagnia.

40. Di quella gloria non saran privati I corridor vestiti d'innocenzia; Della vertadi essendo adornati, Di te lor doni vera confidenzia. Beatas bomo che 'n tua clemenzia Pone speranza, che tu gli se' via.

44. Iu te, Signor, selo hoe speranza, Ed in eterno non sarò coofuso: L'erecchic inchina per la tuo pietanza A use peccaute, che a te un'accuso: Per quella grazin, che di donar se'uso, Perdonami tutta la usie follia.

42. Però che selo so' la mia fortezza, Ed a te selo, Signor mie, rifugge, Desiderando te, somma ricchezza; La tua deleezza per grazia soggo, Gustando te per amor mi distruggo: Beaedicam Deo a tutta via.

13. Sempre sus laude sin nella mia bocca, Nell'anima, nel cuere e nella mente: L'anima mia per amor ti tocca, Voci frenando, si lauda sourente, Cauti d'amor cantando nonvamente. Con gaudio tante, che dir nol potria.

44. Dir non potrebbe l'anima la gioja E l'allegrezza ebe l'amor gli dona: Ogai allegrezza fior di lui gli è noja, Tanta delcezza in mente gli suona! Desider' bo che ogni persona ' Innamorata del ver amor sia.

45. O Signor mio illaminatore, Et salus mea în que evaltabo. Della mia vita tri se protettore: Quem timebo et a quo trepidabo? Eternalmente tuo l'aude cantabo, Ad te clamabo la notte, la dia.

46. Clamavi in toto corde, esandisce. Adhesit partmento noima mea, Considerando quanto ti fallisce, Dolores mertia invenerant ea: Pre indio dormendo si giacea In umbra mortis ed in tenebria

- 47. Lneerna de'miei piedi è 'l verbo tuo, Illuminando le semite mie: Drizza, Signor mio, el passar sno, Corrondo in verità per le tue vie, Liberate da tutte le mio ria; Esaudi, Deus, la petizion mia.
- 48. Exeudi, Deus, mia orazione, Et clanor mena o te si pervenga: Liberami do ogni tentazione: La tue man dritta per grazia nii tenga, Per la virià della qual mi contenga Ch' io non venga in nulle risis.
- 49. Misercre mei, o vero Dio, Secondo grande tua misericordia: Expectans expectari I Signor mio, Tanto che avro con lni coneordia, Beuchè da mo venisse la discordia: Peccavi tihi, sana anima mia.
- 20. Signor non mi riprouder eon furore, Neque corripias me con tue ira: De profundis abyssis del mie cuore A te clamavi con grande, sospira: Dell'unima la colpa fuor ne tira, Nel timor santo tuo sempre stia.
- 24. Dens, in adjutorium meuar intende, Domine, ad adjuvindum me festina: Dal mond'e earn'e dimon mi difende Per la tua sola carità divina: Aurem tuam Domine inclina, Letifas in te if anima mia.
- 22. Exergat Deux e sieno dissipati I soni nemici cho m' hon combattuta: Volgansi in dietro tutti svergogoati, Poichò per grazia si m' ha preveauta, Per la quell son di gaudio si riempinta Per la vennta del dolco messia.
- 23. Per la venuta del Signore 'n carne La mina nia si è liberata, Quando a la' piocque di ricomprarno Morendo 'n eroce per la increata Sno carità, divina, smisurata, Che m'ha mostrota e mostra tattavia.
- 24. Appropinquet depracatin men Nel tao escretto, altissimo Dio; La vita mia ch'è stata ai rea Rimnssa sia per te, Signor pio: Intende, Domine, il elamor mio, Che a te chiomo la notte e la dia.

- 25. Domine Dens, il qual se' mia salute, Chiano la notte, 'I di nel ton eospetto: Dinanz' a te, Signor mio, sien venute L'orazion mio fatte con affetto: L'oreechie incline, Signor mio diletto, Per la tua sola grazia ed praccem mia.
- 26. Con ciò sie cosa che di molti nisli L'anima mia sia riempita; Allo 'inferno per lo colpe mortali Sempre a' appressa mia misera vita: Dallo 'infinito hen mi son partita Per adempir la mia voglia ria.
- 27. O Signor nostro, non ti ricordare Dell'anties nostra iniquitado: Tosto ti piaccia di voler mandare Le tue misericordie con pietade A noi, cho siamo in grande povertade Delle virtudi e pieni di falsia.
- 28. Adjuva nos, Deus, nostra salute, A gloria del tuo nome, Signore! Libera nos per la tua gran virtute, El propittus esto, per amore Del tuo nomo, o sommo fattoro; Nostra peccata da noi parte via.
- 29. Ut-confiteemur nomini sancin Tuo, et gloriemur in tua laude (sie) In vita eterna-con gioja e canto Vedeudo la tno faccia chiare valdo: In domino Jesu l'anima galdo, Cantabo Domino in vita mis.
- 30. Non arà già mai vero riposo L'anima mia finchè non ti vedo A faccia a faccia, Jesu amoroso, Là dove s'adempie la speranza e fede; Perfotta carità si ti possiede In quella gloria, dove andar disia.
- 31. Disia quella verità trovare, Per lo virtudi passar con effetto Per le qua' possa sol te onorare; O dolce Signor mio, Jesu diletto, A te mi dono con tutto l'affetto; D'ogni difetto per te mondo sia.
- 32. Ad to Domine animam levavi, Dens meus, solo in to confide: Ad Dominam cam tribularer clamavi: Salvam me fac, a te, Signor mio, grido: Rifuggo a te com' uccell' ai nido: Cor mundum, Deus, dealtro in me cria.

- 35. Delectare in Domino fattare, Che appo lui si è fonte di vita; Le santo petition dona unel cuore E nella mente ch' è con lui unita: Per lo splendor della luce chiarita Vedrem quel lume, en cu' non è umbria.
- 31. O quant è grande, dolce Signor mio, La molitudine dello tuo dolcezza, Che hai nascosta, o allo re pio, A que'che temon to con allegrezza: In questa vita tu doni certezza All'anina cho va per la tuo via.
- 35. Deduc me, Domine, in via tan, Et ingrediar in too voluntate: Allor diro, fiat voluntate tuo, Per eognizione della mia viltado Donata a me per la benignitado Della immensa di te cortesia.
- 36. Illumina, Signor mio, la tua faccia Sopra di me, che a te servir voglio, Perchò l'anima mia è tanto ghiaccia Del tuo amore, molto me ne doglio: Per trovarti, d'ogni altr'amor mi spoglio; Di te mi vesti per tuo cortesia.
- 37. Confitebor tihi, dolco Signore, In toto corde inco et tota mente: Diligam te, fortezza del mio core: Paratus sum ad essert' ubidiente: Portio mea, dixi, veramente, D'osservar la tua legge vo'ehe sia.
- 58. Domine Deus meus- me raguarda, Che sol d'amar te son desiderosa: L'anima, 'l cor, la mente prego ch'arda Di vera santa carità focosa, Amando te sopr' ogni altra cosa Como comandi, o maestà pia.
- 39. Landa, anima mis, el tuo Signore. Benedictus Dominus Deus meus:
  Cantabo tihi cantici d'amore:
  Laudste, omnes gentes, nomeu cjusEripe me de intinicis, Deus,
  Et psallam tibl, o gloria mia.
- 40. O quant' à baone lo Dio d'Israelle, All' anime cha son dritte di euore! El qual per grazia le fa esser helle, Se esse 'l servon con santo timore, Filial dico, ch' è cagion d'anore, Nel quale annegato esser vorria.

- 41. Jubilate Deo omnis terra, Servite thomino in letizia: Egli à vittoria d'ogni nostra guerra, Egli à distruggitor della malizia: In domo su' e glori' a divizia: Con lui notizia sempre aver vorria.
- 42. Cantate Damino novello canto, El quale ha fatta lo gran maravigito, Ed invocate 1 suo nome santo Con allogrezza e con gran godovigita, Levando in ciolo a lui le vostre ciglia Con giulilo di dolce melodia.
- 45. Confessate 'l Signor, però ch' è bnono: Nel secol è la sao misericordia; Rondendo lando a Ini con dolce suono Col sao volere siate 'n concordia, Avendo in odio sempre la discordia, Se la sua grazia volote, vi dia.
- 44. Benedie, anima, el tuo Signore Dentro e di fuor con tutta tua potenzia, El nome santo del tuo redentore Ringrazial sempre cou gran riverenzia: Benedie del Signor la elemenzia E-non dimenticar sua cortesia.
- 45. El qual per grazia si t'ha perdonate Lo tue grandi ecommesse iniquitadi: Tno infermitadi si ha risanate: Per grazia ti rileva quando esdji: Ricomperò to ch' a la morte andavi (sici): Di vita eterna t'imegoa la via.
- 46. Della infinita sua miserieordia, Anima mia, Dio t'ha incoronata, E vuol con teco sempre aver concordia: Tua gioventù si ha rinovata, Com'aquila a tanto t'ha levata, Cho sotto 'l ciel nulla cosa desia.
- 47. E d'ogni ben l'adempie el desiderio, Desiderando solamente Dio, Te illustrando col ano splendor vero, Dell'esser con Cristo solo è ¹l tno desio: Nelle tuo mani la spirito mio Raccomandato, Signore, a te sia.
- 48. Credidi propter quod si ho parlato A te, Signore, con unilitode, E lo tuo mani m' ban fatto e plasmato: Doce me facere tua volontade: Salvini me fac per un caritade: Letatas sum in ista psalmodia.

- 49. Jacta, anima mia, el tuo pensiero, E la cura di te pel tuo Siguore. Provvederatti iu ogni tuo mestiero, Nutricheratti di sommo doltore, Illumiuandoti dentro nel cuore Collo splendor do la sua luce pia.
- 50. Vogens meam ad Dominum elsmavi: Cum invocarem te, m' ha' exatidio: Conserva me, quoniam in to speravi: Exsultabo te, Deo infinite (sic): Ecce quam benum ater con teco unito! Omais aprittus a to laudo dia
- 5t. Gloria sia al Padre onnipotente, Gloria al suo Figliuol verbo increato, Gloria sia all' Amor pracedente, Trino, solo un Dio sopi esaltato, Sicut erat in principio onorato Et nuuc et semper in eterno sia. Deo gratias. Amen.

#### LXII.

- 4. L'orazione si è un levamento Immediate della mente a Dio, Per grazioso di Dio toccamento.
- 2. L'orazion si è mental disio, Gandio del core, lume d'intelletto, Giobilazion uel dolco Jesu pio.
- L'orazion si è legame stretto,
   Che fa (nnir) la aposa collo sposo;
   Baciansi 'asieme per amor perfetto.
- L'orazion si è nn dilettoso
  Sospir, con desider di pervenire
  A più perfetto amor col dilettoso.
- 5. L'orazion ai è dolce languire, Ed una sete per Jean portare Ogni fragel por infino al morire.
- 6. L'orazion si è nn dilettare Dell'anima, di Cristo innamorata : Sopr'ogni cosa fa 'l corpo domare.
- L'orazion si è sagra 'mbasciata, Tanto veloce che trapassa i cieli, Quando la fede prima l' ha dettata.
- 8. Tu, orazion, se' quella che riveli Agli 'otellotti nmani i sacri uffici, E de' dimoni i variati teli.

- 9. Or che adunque di te atessa dici: Chi t'ha ingenerata, n dol ciel via, Chi sono i tuo parenti e tuo'amici?
- 40. Emilità si è la madro mia, Rispoude, el padre mio è il timore, Che permanente sta tutta via.
- 44. Io sola son che adoro 'l Signore, Como la fede di ciò su' amaestra, E la aperanza nii porta a tatt' ore.
- 42. Gli amici mici souo alla man destra, Cioè in cielo per mo liberati D'ogni cosa a lor ossuta aiuestra (sic).
- 45. Io son colei, ch' ho sempr'aintati Color, cho la mio madre han per amica, Quantunque sien di peccati legati.
- 44. Ma perchè vnogli ancor ch'io più dica : L'amilità si è mia sorella, Per cui la virtà cresce o ai untrica.
- 45. Per me a Cristo l'auima favella: Io sola so' che 'l placo a far la pace, Quando per colpa a lui se gli ribella.
- 46. Io la fo di verità capace, `
  Per me riceve sana intelligenzia
  Della scrittura santa, ch'è verace
- Io so'la chiave della sapicazia,
   Da'veri sontimenti ao'la porta,
   E so'la perfezion della scieuzia.
- 48. Contra nemici so' sicura scorta: Aiuto so' dell' animo tentate, Quando mie madre dentro lo conforta 49. Ma quando le dolenti aventurate
- Della mie madre preudouo el coutrario, Allor nou fo niuos utilitate.

  20. Chi seuza me vuolo ster solitario Campar non può dagl' indicibil lacci,
- Che 'l dimou teode allor con modo vario.

  21. Fra l'altre cose ancor cho mi dispiacci
  Si è che molti pajon mioi amenti,
  Co' qua' ti prego, che tu non t'impacei.
- 22. Facendo viste, atti e sembianti, Come maestri della ipocresia, Mostrando perfezion fra gli 'ngnorauti.

23. Ma voi, anici della madro mia, Seguite me, che vi farò contenti, Meuandovi al figliuol di Maria.

24. Col qual sarete in eterno gaudenti Insieme con quegli altri mie' discepoli, Che sono in quella gloria permanenti Per tutti quanti i secoli de' secoli. Deo gratias, Amen.

## .....

- Diletto mio Jesn, mio gran disio,
   Fa'ch' io ti senta dontro nel cuor mio.
- 2. Dentro nel cuor con amor enfocato, Si fortemente ch' l' vada 'mpazzando: Del tuo amor ai forte sio legato, Cho per l' ardor forte vada gridando, Dentro nel cuor con affotto laudando E ringraziando te, dolce amor mio.
- 3. O dolce amor, Jesn Cristo amoroso, Fa'ch' io ti senta si veracemente, Com' a te piace, Signor mio gioioso, Il qual so' d'ogni ben fiune corrento; Ardemi 'I cuor d'omar si fortemente Cho per amor languisce con diaio.
- 4. Disio solemente 'I tno amore, Dolco Jesu, dentro dalla mia monte, Desiderando te con gran ferrore; Solo soletto sposo mio pincente, Vegnsmi tosto 'I tno amore ardente Nel cuore e nella mente con disso,
- 5. O dolei amor Jesu, chi t' ama forte Non teme morte o di vita non enra: Per too amor desidera la morte: Di nulla cosa niente ha panen: L' anima che ti sente sta sicura, Però che ta se' ogni sno disio.
- 6. It anima the non sente el tuo calore, Ogai vil cosa le mette paura: Non ha sicurtà, ma sta in timoro, Perche non sente d'amor la calura: L'altrui calore lo par gran freddura, Perchè non sente dentro tal disso.
- 7. Perchè non sente dentro il tuo calore, Dispregia chi di te è 'nanamorato, E gindica secondo 'l suo centore Colui che s'è del mondo disperato; Ma chi non sente te si è legato Con altr' amor che col tuo, amor mio.

8. Amor Jesu, la toa innamoranza, Chi non la sente non ne sa parlare; Ma chi la sente ogni altr'amistanza Di fuor da to al tutto vnol lassare: Quanto più t'ama, più vorrebh'amare, Sopra gli altri si riputa 'I più rio.

9. Sopr' ogni altro gli par esser mendace, Cogaoscendosi peggio che l'ilato: A sè medesimo molto dispisee, Da tutti vorrebh' esser dispregiato: Amor Jesu, in così fatto stato Per tua pietà fa'che ci sai io. Amen,

### LXIV.

4

- 4. L'amor m'ha preso, e non so cho mi fac-E vnol con meco giocare alle braccia (cia,
- 2. Alle braccia con meco vnol giocare, Subitamento lo cuor sì m' afferra: Frima ch' io mi possa pur voltare, Famasi cadere atranuzzato in terra: Dentr' e di fuora mi fa si gran guerra, A mi' dispetto mi prende alle braccia.
  - 3. A mie dispetto mi mette in pregione · Non val niceste perch' i' contradica : Contra di loi non mi val difensiono, Che mio fortezza è men che di formica : { Non posso pensar quel ch' i' facci o dica, Però che par che tutto mi diafaccia.
  - 4. Come la cera si distrugge al fuoco,/ Similemente ai strugge 'l mio core: Non val niente perchò auti loco, Che ogni cosa mi gitta caloro: Si fortemente m' assedia l'amore, Vogl' io o no, convien pur che mi piaccia.
  - 5. Vogl'io o no, mi convien obedire; Quando comanda contradir non posso. Perch'i' non posso tal cosa fuggire, Par che mi facchi tutt' in om'in osso; E so consento mi percuote al dosso, Che morir eredo per la grande ambuscia (sir)
  - 6. Non fu mai toro si affatigato, Në per calura can che tant' ansiasse, Come fo io quando so' lanciato: Or chi sarchise che non trangosciasse? Se alcana volta esso non allentasse, Di me se ne farebbe molto atraccia.

- 7. Le grande affanno amor mi fa sentire, Fuggir nol possoger nulla maniera: Destro mi face e fanum in ratifre (sic), Che mi conamo come a fuoco cera: Quando risguardo nella suo handiera, Convien per forza che possia mi giaccia.
- 8. Giacer mi fa a non posso star ritto, Si m' ha ferito 'i finoce dell' amore, Per lo qual aggio 'i demonio sconfitto, E su al dritto salisco veloce Per lo virtà della divina luce (sic), La qual m' salnce poi nelle sno braccia.
- 9. Pensi ciascun, quando son ahracciato Col mie diletto, la gioja che pravo el Nol posso dire tant'e sinsurato: Quant' è più spesso tanto più rinnovo, Quando col mie diletto mi ritravo. Ch'i' mi distrugga pur ch'a lani piaccia.
- 40. Par che gli piaccia di farmi arralbiare, Che par ch'i' abbia a dosso el maladetto; Da certi si ni sento aconginarare: Dicci chi se'; e quest'è nel lor detto. Chi gitta l'acqua a chi l' vangelo ha letto, E chi da sè volontier mi discaccia.
- 44. Cacriato ancora sono dall'amore, Che in nulla parte mi lassa posare: Si mi ferisce dentro ne lo caro, Credo per certo spesso apasinare: Prego gli amanti che 'l' deggian pregare, Più temperatamento for gli piaccia.
- 42. Quanto più prego domondando ojuto,
  Senimi i cuor meggioranente ferire;
  Se ie aon parlo e sto come muto,
  Totto trangoscio per lo gran longaire:
  Vato errando tal cosa fuggire,
  E ciò faccado forte mi minaccia.
- 43. Contra di me si mi pare adirato, Placar nol posso per anlla lusinga; El suo corruecio me l'ho dimostrato: Non mi dà posa, ma vuol ch'io attinga: Alcuna volta, perebè io vo'ebe mi fugga, Desiderar mi fa voder sua foccia.
- 44. Desiderando la pena raddoppia Per la gran luce che deutro m'abbaglia: Gran maraviglia è che 'l cor non escoppia, E dalla carne l'anina non smaglia: Tribiato son quosi, si come paglia, Quando nell'aja lo gran fuor sen carcio

- 45. Ma perchè anco non è terminata, Nè posto fine alla battaglia duro, Però l' anima non è disnodata, Nè collecata in anperna altura, Perfettamente ancor non è sicara Perchè 'a pregione sta, benchè le spiaccia.
- 46. Benché le spiaccia convien che aspetti Con molt'affonnn l' ora deputata, Benché l'amore apreso la diletti, Niente meno sempre e' è tormentata: Finch'ella sta colla carne legata. Quantunque paja cabla, si è ghiaccia.
- 47. Non per respetto delle 'aprigiooste, Ma per rispetto delle triunfonti, Le quali sono in gloria collocate, In sempiterno durano lor canti: Non è bisogno che faccian più piauti, Perchè davanti sono alla suo faccia.
- 48. Ma l'anima che anco à in questa vita, Quantinaque sia naita col diletto, Niente meno apesso ell'é ferita Per ignoranza o poco 'ntelletto; E non può esser ano stato perfetto, Perchè lo 'nfetto corpo l' aggravaccia.
- 49. Quantunque sia salito in alto stato Contemplando 'I sopracelestiale, Maggior affaono li è apparecchiato, Perchè si vede in corpo mortale: Volar vorrebhe, non si truora l'ale, Che salir possa su'n quella hoaccia.
- 20. Conviene sdunque che spreso sospiri, Piangendo e lacrimando spessaniente, Apparecchiandosi a maggior martiri, Quoot' olla è più di luce splendiente, Pregando Dio con affetto ardente, Che a totta gente perdonar gli piaccia.
- 21. Secondamente ch' ol sno voler piace, Così d' amor ogni anima iofuochi: Sol aet voler dell' alto Dio verace, Anima mia, fo che ti collochi; Laudandol tante grida che arrochi, Si che a pochi la tuo vita piaceia.
- 22 Pochi son quelli a cui non rineresca La mia conversazion per tanti grida, Però non lassa anero ched e' non mesca Tanta abondonsa, che par ehe m' necido: Tutto m' introno per le grandi strida: S; mi si dà che par che mi disfaccia.

- 25. Or ecco adunque nem condizionato, Che pochi son cho ui voglino appresso; Ma io he più volte ciò desiderato, Più e più volte pregeto n' ho esso, Che esso m' abbia in tente abisso messo, Che non si trovi nullo a cu'io piaccia,
- 24. Se non a lui, e solamente a quelli Che veramente son di suo famiglia, Li quali mi son veramente fratelli, De' quali traevo piccola fomiglia: La maggier parte iu giù volte lo eiglia, El dimou piglia lor con nolte laccia.
- 25. Alcun ne piglia cho cercano enore, E questa fatto tocca a molti frati, Che stadion per la scienza di fuero Per esser poscia maestri chiamati: Piglio coll' avarizio gli preloti, E colla gola stretti si gli abraccia.
- 26. Un altre laccie e moltu gente tende: Beoto è quello che ne può scompare! Carnalità per nono si s'intendo Per molti modi ch'ie non ve'contare; Quel che ne campa, per certo mi pare, Che la divina grazia l'allegaccia.
- 27. Dir non potrei gli altri lacci ascosti, Ch'a ciascun tende svariatamente: D'interne ai nostri piedi li he nascosti Per far ciascune, se potrà, dolente; Ma un rimedia trovo certamente, Che tatti quanti par che li disfaecia.
- 28. Queste si chisma umilità di euore, La qual Cristo, disse, da me imparate: Non val uiente mostrarle di fuore Con simiglianze che sica simulate: Andato a Cristo, e tatti la 'mparate, E dentr' al vostro capr fate che gisceia.
- 29. Fate che giaccio dentr'al vostro enure La vera umilità perseverante, Alme, le que' desiderate amore, Le qual dell'anime è consolante: Ei vo'far cen voi il simigliante Si che l'amante d'amor ci disfaccia.
- SO. Amor, d'amor tutto mi distruggo: Amor, d'amor tutto ni disfaccio: Amor, amore, rolentier il fingaci Amor, amore, tu mi tien in braccio: Amer, amore, messo m'hai un laccio: Fuggir non saccio l'autor che mi carcin.

- 34. L'amor mi eaccia, e non posso fuggire: Neno posse sostener si fatto peso:
  Amor, amor, tu mi fisi divenire (sie):
  Amor, amor, si forte m'hai acceso!
  Amor, amor, lo enor tu in m'hai preso:
  Amor, amor, non so che i'mi faecia.
- 52. Amor, d'amor tu m'bai si assalité: Amor, amor, difender non mi posso; Amor, d'anner tu si m'bai ferito: Amor, altro cho le amar non posso: Amor, d'ogu'altr'amor tu m'bo'rimosso: D'amor indosso messo m'bai guaruaccia.
- 33. Amor, amor, d'amor tu hai vestita L'anima mia di veste di fuoco: Amor, amor, tu l'hai si unita, Che fuer di te in nulla trueva leee: D'amor mi noro, stando teco a giucco, Dimandi un poco, in abisse mi caccia.
  - 34. Caecisto m' boi in abisse prefondo, Amor, vedendo la min debolezza: Amor, amor, toccar mi fai el fondo, E poi mi levi, amor, in tant'oltezza, Che ci vicne meno umana settigliezza: La tuo grandezza nulle è ebe la saccia.
- 35. Amer, amer, nulle sa ter'altura, Nò tua grondezza, amer, quant'ella sia: La tuo profondità anu si misura, Nò può sapersi quante lunge sia: Tu ti nascendi nella tenebria; Quel che tu sia, tu stesso tel saccia.
- 36. Amor, amor, tu se' solamente Quel che sai quant' è la tue potenzia: Amor, amor, quanto se' sapiente Saper nel puè, se non tue sapienzia: Amor, amor, quent' è la tue cleunenzia, La tua elemenzia 'l sa senza procaccia.
- 37. Amor, emor, sol da te se' sapnio: Amor, amor, to stesso ti sostieni: Amor, amor, sol da te se' veduto: Amor, omor, to se' cho ti contieni: La terra e nor o ciel in pugno tieni: Per grazia mesi quelunque ti piaccia.
- 38. Amer, amor, amor, nel tue lambrente Amor, amor, tue m' hai menatur, (tsix) Principio e merzo e nulle finimento, Amor, amor, nulle ei he trovato: Amor, aner, d'amer m' hai annegato: Hamoi legato più di nulle laccia.

- 59. Legato m' hai con più di milla funi. Porch'io da te scioglier non mi possa: Amor, amor, amor, ta si m' allami Perched i' d' ami con tutta mio possa: Amor, d' amor tanto m' hai percasa. Fasta m' hai rossa, acciò che i' ti piaccia. 40 Piacciati, amor, che per amor neciso.
- Amor, per tuo amor vogli ch'io sia: Da to, amor, lo qual se' parodiso Per la tao grazia, amor, menato sia: Consolutore dell'onima mia, Contemplandoti sempro a faccia a foccia
- 41. A faccia a faccia sempre contemplando, To, apsos mio, nel gaudio divino, In sempiterno ed niltra te laudando Eterna maestà, uno Dio trino, Con quella Donna, di cui tu banhino Diventati, stando nelle ano braccia.

  Deo gratiss. Amen.

#### LXV.

- Signor, non mi riprendor con furore,
  Nè con tun ira deh non mi correggero,
  Ma con benignità e con amore.
- 2. Non m' è possibil sempr'orare e leggere Per mio fragellità e ignoranza, E per malizia ancor m' ho a correggere.
- Miserere mei per l'ahondanza Dolla tuo grazia, cho è infinita, Che 'nfermo giaccio per mia gottivanzo.
   Sana, Signor, la mie mortal ferita.
- Cho contarbato sono lo mi' ossa; L'anima mia ò molto interbidita. 5. Per fino a quando sarò io rimossa
- Da te, Signor, per lo mio peccata Cho di ben far m'han tolta la possa? 6, Convertere, Domino, e l'accessia
- Auima mio pregoti che liberi: Por tua misericordia sia salvata.

  7. Nello morte non è chi to desideri, Nè chi di to, Signore, abbi memoria,
- Ne per tao via non c'è tempo chideri (sic) 8. Di confessarti ninno ha vittorio,
- 8. Di confessarti ainno ha vittorio, Poi ch'a lo 'nfarno l' anima è portata : Punita è tanto quanto Dio è in gloria.

- Molto nel pianto sono affatigata
  Por ogni uotte con dolor tomantu,
  Considerando le mie gran peccata.
- Nel lette mie, dev' he offese tante Contra del tao voler, o Signor pie, Lacrime ci he versate con gron piante.
- 11. Per lo farer turbat' è l'occhio mio: So'invecchiato in fra nomici miei, Peccando contra te, oterno Dio.
- Partitevi do nio molvagi e rei, Operatori dell'iniquitado,
   Cho esauditi sono i pianti miei.
- 13. El Signore esaudi per suo pietode' E giusti preghi, e mia orazione Ha ricevuta per la sua bontade.
- 14. Vergogninsi con gran turbaziono Tutti nimici mici, velocemente Convertansi con festinaziono, Bicognoscepdo el lor fattor vivento.

#### icognoscendo el lor fattor vivento. G. P. et F. et S.

#### LXVI.

- Beati quegli a cui son rilossato
   Le iniquitadi, o lo lor precata
   Per grozia son coperto o cancellato.
- Bratus vir, o cui non è imputata
  La colpa nel peccato dal Signore:
  In cavità sua anima è fondato.
- Nel qual non è malignità nol cuore,
   Lo spirito del qual è liberato
   Dal mond'e carno e dimon troditore.
- 4. Porehè tacinto i' ha com' ingrata, Invecchiate sono le mie ossa, Mentre ch' i' ho per piacua di chiamoto.
- Ma la tua mano d'infinita possa Gravata è sopra mo la notte, 'l di, Acciò cho io a ben far sia mossa.
- 6. Per la necessità, ch' io pato qui, Son convertito, da poi cho la spina È fracassata, che 'l cor mi ferì.
- Ho manifesto a te, bontà divina, La ingiustiria mia, o 'l mie delitto le non nascoodo nella mie malina.

- 8. Dissi, confesserò col cuor diritto La ingiustizia mia al mio Signore Contra di me, nel mal far tanto fitta.
- E tu per lo infinito tuo amore
   La impietà di tutti e miei peccati,
   Tu rimettesti, dolce mie fattore.
- 40. Per quest' anima e tuo' santi beati Nel tempo opportuno ti pregherauno, Che tu la sciolga da tutti legati.
- 11. A te, Signore, non s' appresseranno El gran diluvio delle molte acque, Per lo calor di te si seccheranno.
- 12. D'esser rifagio mio, Signor, ti piacque Dalla tribulazion ch' ha circundata L'anina, mentre che 'n peccato giacque.
- 13. O allegrezza mia increata, Libera me per la tua cortesia Da que' che m' hanno intorno circundata.
- I-I. Risponde Dio can dolce melodia, All' anima che sta nel suo cospetto, Di enor pentnta d'ogni suo follia,
- Dicendo: jo ti darò chiaro 'ntelletto,
   lu, questa via t' amsestrarò (sic),
   Acciò che passi per autor perfetto;
- E gli occhi miei in te si fermerò,
   Acciò che tu creda senza fallo,
   Che per mia grazia sempre t'aiterò.
- 47. Vo' che in facci nel patire il callo: E poi a tutti dice in generale, Deli non vogliate far come 'l carallo,
- 48. Né come mulo che è irrazionale, Che intelletto non lianno ne ragione, E non conoscono che sia hen da male.
- A que'che sono di tal condizione, Risponde l'anima di Dio ancilla, Rimedia a lor per lor salvazione.
- 20. La briglia, e 'l freno pone a lor massilla, Costringe lor di lassare 'l peccato, Del tuo amor sentendo la favilla.
- 21. M' a que'che hanno lor cuor ostinato, Apparecchiati son molti flagelli
   Per punizion del mal conseguitato.

- 22. Color che son per isperanza belli, Sperando nel Signor, son circundati Dalla misericordia, ch'è con elli.
- 23. Ma voi, che sete giù giustificati, E voi che sete diritti di enore, Coi gloriosi sete numerati: La gloria vostra si è il Signore. G. P. et F. et S.

### LXVII.

- 1. Signor, nel tuo faror non mi riprendere, Neque corripias me con tan ira:
- Mi convertebb a lo 'aferno discendere.

  2: Quella saetta che 'l tao arco tira,
  Ha trapassato per mezzo 'l mio cuore:
- Sol per amarti notte e di sospira.

  3. La graziosa man di te, Signore,
  Sopra di me tu si hai confirmata
  Colla infusion di tuo splendore.
- 4. Nella mia carne di peccato sata, Nicate in essa non è sanitado, Se verso me tuo faccia è adirata.
- 5. Nè non è pace, nè tranquillitade Nell'ossa mie, sguardando nella faccia De' mie' peccati la orribilitade.
- Le iniquitadi mie, per cui si caecia La grazia tua, son sopravvenute Sopra del capo mio, anima ghiaccia.
- 7. Oh quanto gravi e gravi son essute!

  Per lo gran peso son tutto disfatto,

  Tutte corrotte son le mie ferute.
  - Son puzzolente in volontà e in atto;
     In nel cospetto di mia insipienzia
     Fin alla fine misero son fatto.
  - Sono incurvato per mie negligenzia, Andando, tristo! tutto 'l di co' pici
     male in peggio per la mia fallenzia.
  - 40. D'illusion son pieni i lombi miei, E non è sanità nella mia carne: Afflitto son seguendo i pensier rei.
  - Convicumi adunque molto umiliarne.
     Gridando a te nel pianto del mie cuiore,
     Non mi lassar, Signor mio, disperarue.

- 42. Dinanzi a te si è, dolce Signore, El desiderio mio, a 'l mio gran pianto Non t'ò nascosto, dolce mio fattoro.
- 45. En corpo'l cuor m'è conturbato tanto: Abbandonato m'ha la vertă mia, E non di men per vanită mi vanto.
- 14. El lume de' miei occhi ò gito via: Quant' egli è fatto el mie 'ntellotto scuro, Pensar nè dire mai non si potris. 43. Gli amici miei, che mi tenien steuro,
- Contra di me si sono appropiaquati, E stetter contra me, peccator duro.
- 16. Ed i miei prossimi son ribellati, Chi m'era presso mi s' è allangato, Per gli 'n\u00e4niti mioi grandi peccati.
- 17. Quei, che cercavan ch' io fussi dannata, Facevan forza ell'anima taupina (sic), Perché morisse in fine nel peccato.
- 18. Color ancora, che le mia ruisa Cercavan, mi parlavan vanitade, Perchè sempre crescesse mia malina:
- Pensandu tutto di con falsitado
  Coma potesser farmi dispartire
  Da te, immensa divina bontade.
- 20. Ma come sordo, non volevo udire Le lor malizie, e stavo come muto Cho a parlar non paò la bocca aprire.
- 21. E fetto son siccome nomo smarrato, El qual non sa quel che deggia rispondere, Quand' è ripreso da nom più saputo.
- 22. Bench'i' mi debba sempre msi confon-Niento mono in to ho speranza; (dere, O Siganr min, non mi ti asscondere
- 23. Per fino a quanto eren dilettanza Sopra di me i mici crudel nemici Morendomi i piè miei in cattivanza?
- Parlando contra me: gran malefici Costui ha fatti, e però è degno
   Di sempre atar negli eterni supplici.
- Ma io, o dolre Signor mio benigno (nic),
   Apparecchiato so' a tuoi flagelli,
   Del mio dolor sempre mi sovvegno.

- 26. Però che io e mici peccati felli, E la mia iniquità ho annunziata A te, in prima ch' altri ne favelli.
- Penso le peoa per le mie peccata;
   Perchè acmici miei son sempre vivi
   Conferma sopra me maggior brigata.
- 28. Quei cho m' svieno in odio eran pravi D' ogni pietà, mul per ben rendendo, Del diciur (sic) mul di me eran giulivi.
- 29. Ms io ho seguitata, e così intendo Di acguitare sempre la bontade, Di tutto cose a te lande rendendo.
- 50. Deh non m'shbandonar per tuo picts-Signor mio, da me non ti partire (de, Per la immensa di te caritade.
- 31. In mio ajuto pineciati venire, Dandonii forzo, sapere a virtude, E'n tutte cose 'l tuo voler seguire, Signore Dio, el qual se' mia salute. G. P. et F. et S.

# LXVIII.

- 1. Miserere mei, o vero e solo Dio, Secundum magua tuo misericordis, Che sopri ogni altro peccator son rio.
- Tn sai hen quant' è la mia discordia
  Col tuo volere, e miei offensioni.
  E sempre rompo teco la concordia.
- Per le infinite miserazioni
  Che sono in te, ti prego che ti piaccia
  Di svellere mie inique operazioni.
- Più volte, Signor mio, mie hrutta faccia
  Per la ingiustizia mia prego cho lavi,
  E monda dal percato cha la impaccia.

   Le iniquitadi mie ennosco gravi:
- Sempre ni' è contra el mio gravo pecesto, El qual ti prepo che del mie cuor cavi.

  6. Solo a te, Signor che m' hai creato, Pecesi, e prima che creassi 'l mondo Nel tuo cospetto malo ho operato.
- Acció cho tu, n Signor mio giorondo,
   Noi tuo' sermon ginstificato sia,
   Ne' quai pensando di cuor mi coofondo.

- 8. El tuo figliuol Jesu per mie follis, Tu gindicasti a morto; nella croca Morendo, vinse ogni altra signoria.
- Ma ie malvagia peccator ferore
   Non l'ho amato on amer perfetto,
   Di piangere be ragione ad alta boce.
- 10. Però ch' io fui d'iniquità concetto Dal padre e madre mia, e in peccato Mi partnri macalate e infetto.
- 41. Ma tu la verità sempre bai ambta; La incerta e occulta sapienzia Tua, per grazia m' bai manifestata.
- Asperge in me, Signor, por tuo elemenzia
   L'isopo che riscalda, e mundabor.
   Purgando in me la brutta coscienzia.
- Et super nivem alfor dealbabor,
   Lacende in me el sol della giustizia,
   E nel cui chiaro Inme exultabor.
- Auditui meo gaudie e letizia
   Darai, esulterauno le mie essa,
   Se d'amiltà prima arò divizia.
- 45. Ma perché sempre caggio nella fossa, D'ogni peccato dico, dal mie lato, Ed al ben fare mi manca la possa,
- 46. Nonraggnardar, Signere, al mie peccato: Parte da me egni mie iniquitade, Ad abidirti fammi apparecchiato.
- 47. Cer mundum crea in me per tua bontade, Rinnueva in me le spirito diritto
  Con intrinsico amor di caritade.

  48. E bench'ie sia misero e dispitte (sic),
- Dalla tuo faccia deb non mi cacciare, Parte da me el mie tante delitte.
- Del Sante Spirito nen mi privare, Rendemi la letizia di salnte,
   Della qual già non mi ve' disperare.
- Conserva me per la tno gran vertnte.
   Nel principale spirito verifice (sic),
   El qual mi sani le mertal feruto.
- E poi che fatto m'averai vivifice,
   Insegnarò agli iniqui di voglia
   a via tua, e Signer magnifico.

- 22. E i nen piatosi che'l peccato aggioglia Che scritti son nel libre della vita, ( (sic), Cenvertiransi a te con buena voglia.
- 25. O Dio, Dio salote mia compita, De sanguinibus me liberar degna, Si che più non rinfreschi mie ferita.
- 24. La tno ginstizia a star cen moco vegna, Nella qual la mia lingua si diletti, Cen esultazion sessipro la tegna.
- 25. E i labra miei polluti, brutti e infetti, Apri, Signor, si che la bocca mia Tua laude canti co' tnei veri eletti.
- 26. Se da me sacrificie anima ria, Tu avessi veluto, l'arci dato, Ma nulla cosa gievate saria.
- 27. Però che in non ti se' dilettato Degli elocansti che si fan visibili, Ma delle spirito centribulate.
- El sacrificie che ci fa unibili A ta, Dio nostre, è contrizione, Umilità di cuor, pianti indicibili.
- Questa secreta sacra operaziono Accetta è dinanzi al tuo cospetto, E non dispregi mai tal divozione.
- 50. Deb fa, benigno, per tao don perfetto, Se a la buona tua volontà piace, Che questa grazia ci dii per effetto;
- Acciò che in Sien te, Dio versea, Per contemplazion di veritade Noi ti vediamo con aterna pace.
- S2. Mirando la nestra guasta cittade, Gerusalem, per fede ed isperanza E carità con alta veritade,
   S5. Cioè l'anima nestra, per certanza;
  - Tuno accetterni la sae giustizia, El sacrificie e ogni sao ombranza;
  - 54. E gli olocansti snei con letizia Ti renderà, e alte Manuello, E tn di te gli denerai notizia.
  - 55. Posto sarà allora el vitello Pinguo e grasso sopra 'I tuo altare E salirà in cielo il famo d'ello.

- 56. Con gaudin, gioco, festa e giubilare Gli angioli porteranno tale offerta A laude, gloria di quel senza pare.
- Allar sarà l'anima fatta certa,
   E liberata d'ogni amor terreno,
   Del ciel vedendo a lei la porta aperta.
- 58. L'aire scnrn gli è fatto serenn, Illuminata da quel sole eterno, El quale scalda el suo gelatn seno, Tutta infiammata dell'amor superno. G. P. et F. et S.

### LXIX.

- Domine, exandi mia orazione:
  El clamor mio veuga nel tun cospetto:
  Aiutami Dio, in ogni tentazione.
- E bench'in aia d'ogni peccata infetto.
  Signor, da me non volger la tua faccia:
  Per ciascun di tribulazion aspetto.
- L'nrecchie tne inchina, e ti piaccia Per ciascun di ch'in t'invocarò;
   Veluce exaudi mia anima ghiaccia.
- Perocché i di, i quali passat'.hn,
  Si come fumn son venuti menn,
  llo secche l'ossa, affrette (sie), arse so'.
- 5. Percesso so' e fatto come fienn: Arid' e secco io mi sento 'l core, Dimenticando 'l pan mangiar vica meno.
- 6. Alla boce del mio pianto e dolore La carne s'appressò alla mia bocca, Su'appuzzato per lo sno fetore.
- 7. Simile al pellicann, anima sciocca lo son fatta stando 'n solitudine. E come nottola che 'I sol non tocca.
- 8. E vigilavi per consuetadine, E fatto son come passera in tetto, E sempre guasto per ingratitudine.
- 9. Ma i miei nimici che m'hanno 'n dispetto. Tutto 'l di si m'hanno sprobato, titnperandomi senza difetto.
- 10. Color che 'mprima m'avevan lodato.
  Giuravan coutra me nel lor cuor pravo,
  E dietr' a me m'avien vituperato.

- 11. Ma come 'l pan la cenere mangiavo, Considerando mia vil condizione, E 'l bever mio can pianto temperavo.
- 12. Contra di me vedeva indegnazione Nella tuo faccia, e poi mi percotesti Per improvisa tribalazione.
- 43. Per melti modi tu mi curreggenti, Ma cume ombra passano i di mici, Siccome il ficno seccar mi vedesti.
- 14. To in eterno permanente sei, O Signer min, e la tuo memoria Lassare in ogni generazione dei.
- Levandoti per grazia, o re di gloria,
   Del monte di Sion tu hai ricordo,
   Quand'egli è 'I tempo della sua vittoria.
- 16 Però ch'e servi tuoi non han in ordo (sic) Le pietre sue, ma sollo (sic) compiaciute: Delle suo terre non hanno discordo.
- 17. E quelle genti che poi son venute, Hanno temuto el tuo nome, Signore, Odendo predicar la tun virtute.
- 48. E tutti i re del mondo ebbon timore, La gloria tua odendo annunziare A taoi discepoli con grau fervore.
- Perocché Dio, Signor senza pare, Sion per grazia bae dificata,
   Perchè sun gloria possa risguardare.
- 20. Color ch'hanno il cuore uniliato Risguard' a l'orazion che fanno pura, El prego loro non è dispregiato.
- 21. Nella generazion che vien futura Questa scrittura ferma permarrà Per fin a tanto che 'I secolo dura.
- 22. Acció che 'l popola che Dio crearà Laudi e ringrazii 'l sno fattor benigno (sic) Di tutte grazie che riceverà.
- 25. Colui, il qual è d'ogni gloria degun, Della escelsa santa sua altezza Sempre isguarda 'I peccatore indegno.
- 24. Di cielo in terra per la suo lorghezza Sempre risguarda cogli occhi pictosi, Piatà avendo a nostra debolezza;

23. Per grazia udendo i pianti cordogliosi Di que'che son coi ferri inferrinti Dei lor peccati tanto abouinosi;

26. Acciò che suoi figliuol predestinati A vita eterna sien tutti disciolti. Si che coi merti nen sien giudicati.

27. E poi in Sion con chinri velti El nome del nostro Signor verace Predichin si, che ciaschedun gli ascolti...

28. Ed in Gerusalem vision di pace Eternalmente canti la soo lalde, Pov'è ciascum del sommo ben capace

29. Per lor parele infocate e calde El populo si rauni in una fede, Coi regi loro n Dio servendo valde.

30. Quell'anima ch'è def cielo erede A Dio risponde monsoeta e pin, Perchè per fede in ogni luogo il vede;

51. Umilemente andande per la via Delle virtà, da Die riconoscendo E benefici e le grazie ch'avia;

32. Oraziene a Die sempre facendo, Che 'l breve tempo ch' ella ei la a stare, En suo onere 'el gisse spendendo;

33. Dicendo: Signor mio, nen nii eliamere Nel mezzo de' miei di di questo mondo, Cioè nel tempo del mie gran peccare.

Però eb'io in bisso profende
 Dell'inferno sarei gindicato
 Giustamente da te, Signer giocondo.
 Frammi morir, Signore, in tale stato,

Ch' io vivn poi nell' eternitade
Degli nani taoi, nel regno beato.

36. Tu nel principie per tas potestade La aniversa terra fondat' hai, Facesti i cieli per la tas bontade.

E' perirnnne, me tu permarmi,
 E' come 'l vestimento invecchieranno,
 Ma tu benigno gli rinuoverai.

Negli anni tnoi in eterno starmuno;
 Perocché to in te se' permanente,
 Eternalmente in te permarranno.

. 59. Que' che tuo servi fuoro naticamente, Co' lor figlinoli e col seme lero Abitaran con tece eternalmente, Laudandoti in secula secoloro.

# G. P. et F. et S.

Degli nhissi profendi del mio enor
Gridai n te, alto Signore Dio:

Esandi, Signor mio, el mio clamore.

2. L'orecchie tue sieno, o Signor mio, lutenti a ndir la voce mia, Bench'io sia zopra gli eltri rie.

3. Se la mia iniquità e gran fellis Vorrai punir secondo la giustizia, Chi tanta pena sostener potria?

4. Ma perchè appe te si è divizis Della misericordia inlinita En perdonarci la nostra malizia,

 La graziosa tae legge m' invita Di sostenerti, dandomi speranza Che mi perdonerai nella finita.

6. L'anims mia senza dahitanza Nella parela tua è sosteauta, Sperando nel Signor senza fallanza.

7. Sempre di lei guardia n'hn avuta Ed nverà ancer lin nlln morte, Lei rilevando anaud'ella è coduta.

8. Però che appo il mio Signer forte Trnove misericordia copiosa, E perdonanza slell'opere torte.

 Per la soa pena e morte preziosa bel sangue suo ci ha ricomporati, Amare 'l voglio sopr' oga' altra cosa.
 Egli è colni che ha deliberati

Golor che vivene nella sua fede, Per fargli poi in gloris benti: Laudato sia colni che 'l tutto vede. G. P. et F. et S.

## LXXI.

L'erazien mia, Signor mio, esaudi;
L'orecchie tuc ricevano i miei pregbi,
E mi'ossecrazion prego che audi.

- Colla tno verità prego mi leghi:
  Libera me nella tuo giustisia,
  La qual da me e miei peccati seghi.
- Col servo tuo, Signor pien di letizia,
   Deb! nou entrare in severo giudizio,
   Perchè sono iufinite le mie vizia.
- Nullo vivente nel mortalo ospisio
   Nel tuo cospetto fia giustificato,
   Che uon sia deguo d'infernal supplizio.
- El mio nemico m' la perseguitato,
   Ed hammi fatto in terra declinare,
   Seguendo el diletto del peccato.
- Nalla oscurità mi fa estare
   Cou que' che morti so' amando 'l moudo :
   Me consentendo, mi fa amazzare.
- Lo spirito mio di peccato immondo Viva con peue a con ansietade,
   Considerando el mio peccar profondo.
- Per la spirituale infermitade
   In gran turbazion vive I mio cuore,
   Perchò gli è pieu di somma cecitade.
- Ricordato mi son, dolce Siguore,
   Oc' di autichi, dentro in me pensando,
   Ch' ogni cosa facesti per tuo onore.
- Nell'opere di tuo man meditando,
   Signor mio, recandomi a memoria
   Che per tua grasia pagasti Il mio bando,
   Levate ho le mani, o re della gloria.
- A te, cioè gli affetti del cuor mio, Speraudo solo da te la vettoria. 42. Nel tuo eospetto, Signor mio, no' io
- Come terra senza acqua ed omore, Che uullo frutto può far se non rio.
- 43. Pregoti, Signor mio, per tuo amore Che esaudisca me velocemente, Prima che perda el mio spirto el vigore.
  44. Tua gloriosa faccia splendiente
- Non volger, Signor mio, da me ingrato, Che 'I tuo aguardar m' allumina la mente.
- 45. Aeriò ch' io non sia assimigliato Con que' che scendou uella scura foce Del lago infernal per lor peccato.

- 16. Deb! fa ch' i' oda la tua dolce hore, La quala a ta mi chiami con concordia, La man per tempo daudomi la luce (sic).
- Però ch' io spero in tuo misericordia, Fattor beniguo, pien di cortesia,
   Che tn non guarderai a mia discordia.
   O signor mio, iuseguami la via,
- Per la qual passi con unilitade, Chè solo a te levo l'anima mia. 49. Libera me, o somma veritade,
- De' mie' nemici che a te rifuggo; Doce me facere tua volontade.
- 20. Tu se' 'I mio Dio per eui mi distruggo, De' mioi peccati facendo gran pianto; Per tuo amore oel tuo amor rifuggo.
- 21. Lo spirta tuo, eioè lo Spirto Santo Si mi conduca per la via diritta Di quella gloria d'angelico caoto.
- Purgandomi da tutte le delitta
   Per lo tno santo nome a giustizia,
   Andando sempre iu carità non fitta.
- <sup>4</sup> 23. Per la inestimabile divizia Della tao grasia, che è incomprensibile, Perdouami, Signor, la mia nequizia.
- Dalla eternal tribulazione orribile L'anima mia, pregoti, che liberi Per tuo misericordia indicibile.
- 25. Con totto 'I cuore te amar desideri; E miei uimici, Siguor mio, disperde, E dopo 'I tuo volere rittamente ideri (sic).
- 26. Color che m' hanno tribulato, perde; E tatti quanti e di della mia vita Nella aperanza tun fammi star verde. 27. Tu se' il mio Signor, con eui uoita
- Sempre atar voglio per amore eterno, Servendo te per fine alla fiuita.
- 28. Ocore e gloria sia iu sempiterno Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Triuo, sol uno Dio, Signor superno.
- 29. Si come gli era nel principio, tanto Et nonc et semper da tutti coloro Che so' eletti nel superno canto:

30. Per omnia secula seculoro Laudato sia il Salvator Jesu, Ed io sempre l'adori con luro, Laudi ed ami quanto si pnò più. Deo gratias. Amen.

#### LXXII.

Questa seguente lauda mandò el Bianca alla Beata Caterina da Siena.

- Or ti guards, suora mia (sic),
  Che non caggi in gran ruina:
  So ta hai grazia divina,
  Fa che l'abhia conservata.
- Suora mia, can croce in fronte (sic)
  Gnardati dalle lod' unte :
  Nolte n' hanna già disginnte
  Dalla bantà increnta.
- 5. Gnardati da manna vana. Cha tien l' anima lontana Dalla carità sovrana: Chi la segua l' ha tagliata.
- A. Se di questa donna antica
  Tu non diventi nemica.
  Perderatti la fatica
  D' ogni taa fatigata
- Guarda cho per la gran fansa To non na diventi grama;
   Se di ciò tu orai brana Cadrai 'n terra vuinerata.
- 6. Molt'è di te gran nomanza, Che di Cristo sa' gran manza; Se tu se'in tant' amistanza, Ben ti pua' tener beata.
- 7. Se catal ti piace loda. Temo I demon nan ne goda: Guarda cha dalla sua froda Tu non sie impedicata
- 8. Malti santi sono stati Che sa' stati frequentati: Per nan esser vulnerati Son faggiti alla celata.
- 9. Per faggir lo vano enoro Ne piacetter al Sigaore: Per l'umiltà del cere Lor fa carità piantata.

- 10. Oda che ti desti vanto Che ti guida Spirto Santo: Sa gli è vera, a Dio na canto, Che t'ha tant' alto levata,
- 11. Se tu se' in tant' altura, La tua mente mantien pura: Se nol fai per tuo sciaura Tu ne sarai atterrata.
- 42. Guarda, guarda, guarda, Cha non diventi bugiarda, Na per vanità codarda: Mal n'averesti derrata.
- 43. Mala derrata n' arai S' a gonfiati seguirai; Se in altezza granda stai, Ne saresti atramazzata
- 14. Guarda elle la tentaziona Del profetico sermone Non ti metta in suo prigione: Tardi t'averà lassata.
- 45. Lassa andar le fantesia Delle vane profezie; Se tu va' per le lor vie Troveràtti allocciola.
- 16. Gaarda, guarda quel che dici; Che se 'n Dia non ha' radici, Sara' presa da nemici, Ita' quali se' insidinta.
- 47. Se tu esci dalla vallo Por salire in alta calle, Finceberansi le tao spalle, Quanta più fossi mentata.
- 15. Da' gonfiati sa' bandita, Coma se' di santa vita: La tua fama attorna è gita, Santa se' già naminata.
- 49. Se 'l cicca lo cieco ha seguito, L' an e l'altro in fass' à gito, Si come spesso hai udito Dalla verità increata.
- 20. Se lo Spirito ti mena Non eercar loda terrena, Per la qual l'anima sfrena, Se da lei è disiata.

- 21. Se to cadi, molta gente Caderebbe discrèdente: Guarda, misera dolente, Che non sie spatassata,
- 22. Grande riceve spatassa Chi segue chi noo s' ahassa; Se d'oner tua mente ingrassa, Con dolor fie dimagrata.
- 25. Molti so' che per far frutto Lo lor cnor diveota brutto: Per altrai esser distrotto, Non mi piaccion tal mercata.
- 24. Se cadesai in questi bandi, Pregoti, che non riandi: • Ciò seguendo oltra uon aodi, Che saresti vergheggiata.
- 23. Se tu se'apirituale, Sonti bisogno due ale: L'una timor filiale, L'altra in amor solidata.
- 26. Se nell'ale non son penne, El volar nou si convenne: Se'l volante non sostenne, Ritorni nella nidata.
- 27. Queste sien le penne mie, Scherni e beffe e villauie, Povertadi, infermarie, E la min vita biasimate.
- 28. Una volta questo dire Piacciati almeno udire: S'ha' orecchie da udire,
- Nota questa mia 'mbasciata.

  29. Se ti senti in ciè compreso,
  Nella valla sie discesa,
  Se tu vuoli esser difesa
- Da tempesta tempestata.

  30. Della mia presuazione
  Domando perdonagione,
  Ed aucora correzione
  D'ogoi mia maloperata.
- 34. La divina luce pia Si ti guardi per ano via, Acciò che 'n veritade sia La tu' anima fondata.

32. Quell' in eni è vera vita, Se gli piace, t' abbia unita Si ch' alla tua finita Sie da lui incoronata. Amen,

### LXXIII.

- Or t'apparecchia, Cristo,
   A volermi pagare

  Della mia guadagnata
  Ch'aggio voluta fare.
- 2. La mia guadagnata Si è anta lo 'inferoo A farci ripasata Fine in sempiterno; Perch' i' so' stata 'ingrata, Starci debbo in eterno; Di te, autor superno, Esser deggio privoto.
  - 5. Esser deggio privato Di te supera' amore. Perch' io t' oggio fallato, Giustissimo Signore; Però esser dainnato Deggio con gran furore Nell' eternal prigione Al fuoco eternale.
  - 4. Al fuoco eternale Far deggio mie riposo, E ripien d' ogni male, Di sur describinatorios: Signar celestiale, Mandami tosto giuso (sie) In quel luogo penoso, Acciò che sie pagato.
- 5. Acció che sie pagato D' ogni mie niquitade, Che contra 'I tuo mandato Aggio voluto fare (sic); Ed aggio seguitato Mie prava volontale, E d' ogni pravitade Aggiusto 'I mio potere.
- 6. Aggiusto 'l mio potere,
  l' t' bo disabidito:
  Aggiusto 'l mio potere,
  l' si t' negio fallito:
  Aggiusto 'l nio potere,
  Da te mi son partito,
  E aggio ubidito
  Al demonio 'nfernale,

- 7. Al dimonio 'afernale Stato so' ubdiente, Al Demonio 'afernale I' so' atato servente: Del dimonio 'afernale I' so' veramente, Se tu, Madre piacente, Nan mi prendi aitare.
- 8. Se vo' non m' ajuiste, Altissima regina, En gran calsmitate Starò sempra tapioa In quella scoritate Dell' ardento fucina, La qualo i' meschioa Merito di provare.
- 9. Merito, Madre mia, Che da voi mi cacciate Per la mie vita ria Piena di pravitate: O dolce madre pia. Per la vostra piotato La grazia ni donate: Ch' io possa ritornare.
- 40. La grazia v' adimando, Vergine gloriosa, Che sie tratta di bando L' anima mia peuosa; Senza più gire crrando Nell' amor sio rinchiusa (sic), Dal qual sempre sie 'nfosa Dentro dallo mie core.
- 11. Dentro dal coor langoisca D' anore incbriato, Coll' affetto m' unisca Col tao dolce portato, Tanto che sie 'mpazzato Di pazzia che gli piaccia, Si che da tutte laccia L' anima mia sie fuore. Amen.

# LXXIV. L

- t. Vergine santa, sposa dell'angaello, El quale amasti con si gran farvore; Per suo amor leggier ti fu' el coltello.
- O tutta piena di divin amore Che innanzi a quel Pascasio ardita Stavi, riprendendo el suo errore.

- O vera luce dal sol rischiarita Della giustizis, Cristo tuo diletto, Per lo qual volentier desti la vita.
- El qualc amasti con si grande affetto,
  Che nulla cosa ti pote partire
  Dal sao amor sopr' ogn' altro perfetto.
- 5. Per suo amore dolce li fu el morire Per gir a star con quello noamorato, Por cui amor sostenevi 1 martire.
- Dal qual ti fu'l corpo fortificato,
   Che millo paja di buoi non fur forti,
   Ne millo uomini di mutarti di lato.
- Non avien forza, però ch' eran morti,
   Contra di te, la qual in Dio vivovi,
   El qual ti dava si fatti conforti.
- Per la divina fortezza vincevi
  Que' che contradicion la veritado;
  Dio operante, ta gli confondevi.
- 9. Ma come pineque alla somma bontade Della battaglia fusti voncente, Perchè piantata eri in caritade.
- Dopo la morte trionfantemente Nella superna città gloriosa Ta' anima fu portata sovente.
- Con quello sposo, di eni eri sposa, .
   In sempiterao tu stavi abbraccinta,
   Laudando sempre el fattor d'ogoi cosa.
- Pregoti adunque, vergine benta,
   Sposa di Cristo, o santa Lucia,
   Mie anima ti sie raccomandata.
- 43. Benché di grazia aver degna non sia, Perchè da Criato tanto s' è partita, E tutta 'nvolta nella teochria,
- Nientemeno per grazia l'aita:
   Prega la luce per cui se' Incente,
   Cho per suo grazia l'abbi rischiarita.
- 45. Anco ti prego, vergine piacente, Che preghi Cristo che m'accenda 'l fuoen Nel cuere, nell' anima e nella mente, Ardendo si ch' io nou traovi luoco: Amen.

## LXXV.

1. Per carità ti vo' pregare, Vergine gloriosa, Dello Spirito Santo sposa, Che n' allumini 7 core.

2. Illomina, Madonna pia,
El cuore e l'onime mia,
E la tenebrosa mente,
O gentil Madonna piacente,
Conforto di tutta gente
Che 'l 'n' aisto diria.
O tn, del ciel perfetta via.
Porta di paradise,
Deh volgemi 'I tno santo viso!
Che so' in tenebrore.

- 3 In tenebre seura mi giaccio:
  D' merirae la via non saccio,
  Tanto ci son profondato;
  Dal dimonio so' inganasto,
  El mondo m' ha lusingato,
  La carne m' ha teso 'I laccio,
  Ed io sen fatto tanto ghiaccie
  Ch' io tremo totto quanto,
  Con lagrime sospiri e pianto
  Languiteo in amarore.
- 4. Amaramente si longuisco Perchè a Dio nen obidisco, Tanto son fatto letroso: Lasse me tristo dolorrao! Tanto sono ebominoso, Levar gli occhi non ardisco! En ogni cosa si fallisco Per la mio eccitade, Pien son di malignitade, Privato di doltare.
- 5. Privato son della dolerza Che avera l'anime avezza: Patirò ogni pena 'n pace: Caduta son in centumane Di quel dolei amor verace Per la mia gran tepidezza; Non par ch' io mai avesse, Diesenticando le promesse Di quel dolei Signore.

- 6. Le 'mpromesse is son presara (sic),
  E nel mondo pena dura,
  Gon Messer perseguisto,
  E in lai solo consolato;
  Ma per lo mio gran peccato
  Non conosco mia ventura.
  Deh quont' è grande mia sciagora!
  Dolermi del mio bene,
  Che oggi mal mi se ne viene
  Per così gran fallore.
- 7. Ben'è grande l' mio fellire A dolermi del patire, O di perder la mia fema:
  O anima, non esser grame, Non foggir quel che s' ama Per ciaschedun che vuol salire Là, dov'egli è ogni distiro Nella vita beata:
  Se dal mondo se' riprovate In ciel ti cresco oapro.
- 8. Onore in cielo, se stai forte, Aversi dopo la morte
  Per colui che vive e regna:
  Di seguitar la sun 'asegna
  Tu sai che gil è cosa degna,
  Se tu amil a sun corte;
  Ma se tu finggi speste sorte
  Del su' amor se' in hande;
  Deh non t' andar pin milantando
  Se vai cerrando esere.
- 9. Se onor cerchi in questa vita, Troppo ti se' aviita, Troppo ti se' aviita, O anima dolorosa; Ma se nel mondo se' puossa Tra ne sarei ploricas Dopo della tua partita; Se del patir fasti assettia, Ecco 1 tempo ch' è ginnto, Se l'omora 'l cuor c' he unto Mour romperpo farore.
- 40. Se rompi per impazienzia, Perdine la sapienzia, Che per unilit s'acquista: Q anima, non star più trista, Nè di taeti pensier mista, Perchò fatt' abhi fallenzia; Se ta ne peti peniceria D; ciò tu ne se' degna; Della croce segui la "asegua, Se vuo' senti d'omore.

- 41. Se amor voo' sentir perfetto La crocc ti sie 'u diletto, El goder tribolaziono; Se fatta t'e persecuzione, Se', in 'ui di salvazione, Purgaesia' I tno difetto: Speechiati 'n Criato benedetto Che per tno amor fu morto: Doneratti nuoro conforto El suo chiaro splendare.
- 42. Lo aplendor che da lui procede Ti darà formata fede, E nel cuor certa aperanza, El su' amor di unisuranza T'accouderh per certauza Del foeco che non si vede, El qual fa essere erede Colui al qual si dona, E nel ciol portar corona A cotale amadore.
- 43. O amsdor, che disiate D' amar Cristo in veritada (sie), Speeshiatevi nella croco (siei), Il cui splondar si conduco U anima in quella luce, Cho per ogni claritade (sie) D' millitado v' adornate; Per cai l' anima salc A quell' amor supernale, Ch' è sopr' ogni dolzore.
- 4 I. Sopra dell' unan sentimento L' anima in un momento Sopra 'I ciel fa suo comino, Accesa dell' amor qivino: Sol una sontanzia trino Adora d' nmil talçato, Al quale seoza eessamento Laude, gloria sis, Ed a quella donos pia, Madre del Salvatore.
- 45. Madre di quel il qual il adoro, Cristo rege angelore)
  Col quale in eterno regni,
  Che tu Madonas, mi sovegni
  Per grazia, il prego, degni,
  Si ebi o vegna la quel gran coro
  A ringraziara in acesulogo
  La anuta trinitade
  Con quella santa umanitade,
  Jesu, nostro Signore.

46. Per Jesu Cristo, re benigno (sic), Credo veniro 'a quel rigno, Lá dor' è sempe l'igrezza; Ma percho niout ho fernecara, Adismadoti fortezza; Benché d'a vorla non sia degno. O dolco Madro di quel anot' igno (sic), Accesdianeso Insto Si ched i' arda tutto quanto Di quel forti 'anore.

Amen.

### LXXVI.

- Vergino gloriosa,
   Sospirando vi chiamo:
   Per voi, Madonna, bramo
   Di ritrovar l'amore.
  - 2. L' amor ebo a' ò partito
    Da mo per mie difetto,
    Bisidero trovare,
    Bal qual mi son fuggito
    Per lo peccato 'ofetto.
    Ch' bo fatt', e fatto fere;
    Il qual mis sodisfare
    Non poss' al mie vivente;
    O Madoona piaconte,
    Purgatemi' I core.
  - 5. Purgatemi 'l cuor mio Da ogni sno bruttora, Si cho diventi netto D' ogni pecesto rio; L' anhas torni pura, Si cho possa 'l dietto Rittrovar con affetto, Il qual sol è suo vita. Stando con lui unita Seupre a tutte l' ore
  - 4. A tutte l' or nii truovi Con quel diletto figlio, Il qual, Madre, latteste; La mio vita rinuovi, Tratto fuor di periglio, Per quel che voi portante; Lo qual sopri ogni amaste, Quollo sposo giocondo, Che rallumino 'I manndo Ch' era in tenebrore.

- 5. In tenebro si giace; Bella Loco privata, L'anima mia dokate: Di quell'amor versee, Perch'ell'è tanto ingrata, Già non sente niente: Inferma gravemento Nel letto del peccato, El corpo sventarato Auco lo dà gravore.
- 6. Ancor lo dà grarezza
  La suo curse corrotts,
  Colla quale ò nista
  Per la suo tepidezza;
  Dopo lei si ò condotts,
  A morto n' è ferita;
  Na per esser guorita
  A voj, Sposa divina,
  Domanda medicina
  Ad ogni suo languore
- 7. D'ogni suo infermitade Vuole caser medicata: Però, Madre, vi pioceia Por vostra caritade Curar questa infermata D'infermità si ghiaccia; Acciò che per voi piaccia A quel che m'ha creata, E'n croce ricomprata, Morto in tanto dolgre.
- 8. Con dolor tanto anaro, Quol aoamno re benigno, Volse morire la croce (sir): Di prezzo tanto caro. Me peccator maligno. Bicomprò l'aoamno duce: La suo Incente Iuce Gli occhi della mie mente Già non veggon miente, Ma stanno la gran hajoro.
- 9. Al bujo mi ritraovo Per la mia mala vita, Chi ho tatlo seguitate; Nullo conforto truovo Tanto so'i'adebolite! Perchi io sempre 'ngrata, A voi, Madre heata, Per guarir si m'appiglio. Ami con tutto 'l core.

- 40. Poichè tu vuo' guarire D' ogni tuo 'aformitule, Prendi la medicina: Prima ti vien peotire D' ogni tua niquitude: A poneteara ti china: Sodisfa tuo malina, Si como t'è 'aposté, Plangendo di noccoto Il tuo gravo fetore.
- 11. E poi si ti rimette Nel sol voler di Dio; D'ogo altr'amor tagliata, Da totte cose infette, Con ogoi tno disio Fa che sia dilangata: la quel che t' ha crista Gittati totta quanta, Di carità t'amanta, Con amittà d'acoro.
- 42. L' umiltà ai o quella Che fa, l' anima grande Nel cospetto divino; So ti leghi con ella, Dilettoso vivande Ti dara l' amor fino: So vai per tal camino, Disponti di patire Pena grando e martire Per amor del Signore.
- 43. Quest' è quella riccita Cho fa l'anima sana, Leggiera è apodita, D' ogni peccato netta; Di carità sovrana L'anima è rivestito: Rinnovella suo vita Chi vaol tal medicina 'Tra' la fuor di sentina Al divino approduro.
- 44. Dallo splendor divino, S' ella non è ingrata, Si è fatta lucento, Mostrandolo 'I camino Della vita beata, Nella qual dei star gaudento Con puro corre o mente; Del beneficio dato Ringrariando 'I beato, Accredesi el quorre.

15. Acceodesi el cuore Nella divina laude: Quanto più lauda spesso Per lo divino amore, Allor l'a soima gande, Del qual sente el cuor lesso: L'na coua con esso: L'naina sì diventa. Il qual sol la contenta: Ogni altro gli è fetore.

46. O Madre gleriose, Volentier vo pipliare Questo medicamento; Ma perch' io sono ritrosa Non potre' impetrare D' aver perdonamento, Pair pen' e tormento; Non avend' altr' aiuto Maggiormento caduto Sare' in più hruttore.

47. Maggiormente cadrei, O Madonna divina, Sed i' non fusse aiutato Far, nè pensar potrei Null' aperazion fina: Tanto so' sventurato, E d' ogni ben ingrato Son, che m' ha fatto Dio! Ma luon voler el pio Donato m' ho nel core.

18. Lo volontà m'è data, E 'l desider di fare Al tutto 'l suo volere. In lui totta gittata, Opni altr' amor lassare, Quest' è nel mie volere: Ma nou oggio potere Di bea for aulla cosa; O Madro gloriosa, Chiamovi con fervore.

49. Con fervor adimando. Madoona, 'I vostro aiuto: Già il voler m' è giunto, El meritato haodo Per voi sia soluto, E di grazia 'I cnor unto; E di grazia 'I cnor unto; Prisus ch' io sia difunto, D' amor encatenato Sia, e transformato Col fattor. Salvatore.

20. Col fattor cho mi fece, Unita e transformata Sia l'animo mia; Con quel che la rifece Si rittrovi abbracciata, Jeso speranza nia; E voi, Nadoona pia, Prego che nel preghiate, Per la soo caritata D'amor m'accenda 'l cuore.

21. D' amor m' accenda l' fanco, Sel per grazia, domatudo, Per lo qual sempre l' ami Si ch' io nou traovi lucco, Suo onner diainindo, D'amarlo mai non sfami, E la saltec chamini Dell' anima creata Che 'n croce ha ricomprate, Mosso dal son amore.

22 Ultimamento sia Fotta suo volontade, O Madre, d'ogui cosa, E rimessa la mia, La quale è eccitade. Vergina graziosa, Nella città giojosa Vad'ogn' animo eletta. Secondo cho diletta Al voler del fattore.

25. Or istà francamente Ch' i' son te' avecata: Piunzai al mio figlinolo Non temer di niente: Cristo t' la diaponasta Perchè tu non hai volo, Ma perchè vuogli solo Volar del figlicol nio. Pacifica con Dio Ti riman a tuti ore.

24. A tutte l' or land-ta Sie tu, regina eseroa. Sopra l' altre più pia; E quella increata Maestà sempiterna, Vita, verità, via, El qual per cortesia Di te l' muanitode Pigliò per caritode. 25. Per trarei alla doleczza Del soo beato regno, La santa numanitade Pause'a si graud' asprezza Ia su quel santo legno Per sola caritade; Il qual in veritado Da tutti sia laodato, Temot'e enerato Come piace all' amore. De crestias, Ameo.

#### LXXVII.

A. Laudiam l'alto Signore No'auo' diletti santi, E' quali son davonti Nel superno dolzore,

- 2. Laudismilo con affetto In tatte suo 'virtudi, 
  Ch' ha concedet' all' anime heate; 
  Laudismo 'il benedetto, 
  Che P' animo pootute (sic) 
  Nelle vertudi sue l' ha coofermate, 
  Le quali ha trovate 
  Esser leoli spose, 
  Di lui desiderose 
  Senza terreca morce.
- 3. Landiamo lui, secondo
   La melitodin grande
  Dell' altissima sue magaificenzia,
  Però che al caor mendo
  Dona dolci vivando
  Per la immonsa sno graode clemenzia:
  Chi tern' ad ubidienzia
  Della suo volontade,
  Amor di caritade
  Si gli dona nel caoro.

  Si gli dona nel caoro.
- 4. Laudiam la ane bontade Con trembe sonauti, Citare cordis, timpan e saltere: Laudiame 'n veritado L' annante degli amauti No'cori ed organi con desidero; Laudiamo 'l Signor vero Con cantici divini, E con cembali fini Sonand' al su'onere.

5. Laudiam la sua esserair
Can tatolo 'Louvo mente;
Con tutta l' auima con gran disie,
E cen ogui poteozia
Landil ogann fervente,
Per sue amer lassande egoi rie:
Con qoegli esser rogl' ie
Che sempre lo riograri:
Di landar nen mi sazi,
Ladii a tatto l' ore.

6. Ogni apirito buono
Lahdi 'I Signor divino,
Con, seoza fine, a lai rendend' amoro:
Vero Dio, vero ueno (sic),
Una austania trine,
Fattor del tutto e geveroatore:
Iu etorno dolzore
El antvator del mondo
Ogn' eletto gioconde
Faccis per sa' onore. Amen.

# LxxvIII.

At. lo non so che mi faccia: L'amor m'ha si ferite: Dentr'al cor se n' à gito: Ogn'altra cosa par che mi disfaccia.

- 2. Dispiacemi d'omare
  Ogai mondan diletto;
  E queste mi fa fero
  L'amor che m' ha costretto.
  Aggio molto dilette,
  Quande 'l sento vonire,
  Dicendo: dolco sire,
  Es piaccii at, con ciaschedun t'abbraccia.
- 5. Qoante più m' affatigo (sic)
  Per lo geote samrita,
  Quanto più vo' martiro,
  Maggior mi dà ferita:
  Quando fo dipartita,
  E vonimene all' inferno,
  Sente quel ben superoo
  Che stande in croce per me le suo braccia,
- 4. Qoando scoto quel varbo,
  Cho a onnia dà vita,
  lo gli parle saporbo,
  Dicend': er mi marita
  A te, dolce mie vita,
  Senz' altra compagnia.
  O figliand di Maria,
  livelji a me la tte lucente faccia.

- S. L'amor, quando si parte, Lassani sospirundo: Vo rivolgendo carte. Per l'amor vo cercando; Nol traovo mormorando, Dicendo mal d'altrui, S'i'non m'accosto a lui Facendo cosa ch'al diletto pisecia.
- 6. Piacegli ch' i' si l' ami Sopr' onnia vivente, E ancora ch' i' bromi El ben doll' altra gento. O Regina potento Della superoa gloria, Abbiatemi a memoria, Datemi grazia ch' i' sempre ciò faccia.

# EXXIX.

- Gesù Cristo amoros
  Rallaminami 'l enoro
  Di lucente splendore,
  Cho fatt'è tenebroso.
- 2. Ralluminami 'l core, O Gesù, vita mia, Di Incente splendore, Si ch'ogni tenebria Ne sio cacciota via, Rimanendo lucente: Diletto mio piacente, Il'amor fallo focoso.
- 5. Facco d'amor cocente Accendemi nol cuore, Si che veracemento Impazzisca d'amore, Acciò ch'ogni fetore Da mo sio dipartito, Sopra di mo salito A te, dolce mie sposo.
- 4. A te, aposo diletto, Salisca contemplando, Te, Jean mie diletto, Con affetto laudando, Sol te desiderando Con affotto 'infocato, Per amor transformato In te, Cristo ansoroso.

- 5. In te sio transformato, Cristo Jesu, Dio mio, Per grazis, to intrato, Te senta nel cnor mio, Per lo qual ogni rio No sie cacciato fuore: Sol te, Jesu amore, Dentro teopa rinchiuso (sic).
- 6. Rinchiuso to nel cnoré, Ti tenga per tua grazia: D'amar te, sommo amoro, Già mai non ne aia sszia: L'anima mia spazia Di luco illuminato: In te si è confermata, Nel qual sol è ripoto.
- 7. Ripose non si truova So non in le, diletto, Per lo qual si rinuova Chi t'ama lo 'atelletto, E matar fai l'affetto A chi ti dona 'l'eora: Chi ti corco di fuoro Si diventa lotroso. Peo gratias. Amen.

### LXXX.

- 1. Chi vnol venire a libertà, T Ami Jesa in somma verità.
- 2. Chi vaol venir a vora libertà, Ami Jesa senz'altra compagnia: Abissi 'l cuor in vor' amilità, La qual si ò del ciel perfetta via. Non pnò saper che ben si sia, Chi nel cuor ver amilità pon ha.
- 3. Chi ver'amilità non ha nel cuore, D'ipocresia el manto s'amanta, Mostrando vista di sentir d'amore, Stadiando di parlar di vita santa: Ma pur rimane in tenebre affranta, Tutta si scioglio per carnalità.
- 4. Ma l'anima dol vor amor ferita Per vor amor sempro si rinovella; A Jesu Criato solo si marita: Per vera contrizion divonta bella: Confessa sè aopr'ogn'altra più fella, Sempre piangendo la sua niquità,

- 5. L'anima che è d'ipocrita natura Già mai nen sa che ver'amor si sia, Tutta tremando mostra esser sicura, Tutta composta ne va per la via, Quando gli è detta o fatta villania, Sputa 'I tosco dei qual piena sta.
- 6. Ma l'anima rhe ò muiliata, A Cristo solo cerca di piacere: Quando si vede esser più dispregiata, Più se no vede degna al più potere: Nun se le può già mai far dispiacere, Chè ciù dini la sna volontà.
- 7. L'anima rhe ha la sno mente vana, Col ver annor già mai non s'avezza; Correndo per la gloria mondana, .

  \*\*Lassa 'I nerrollo e pronde la cortezza; Coo visioni o profezie s'avezza, Dispone i sogni per soso vanità.
- 8. Ma l'anima che è per amor diva, Solo in Cristo ha fermato 'I cunre, Dipo el qual eerre per fode vira: Della speranza la veste l'amore: Per carità se le distrugge 'I core, 'N un batter d'occhio sopra 'I ciel ne va.
- 9. L'anima rhe è del ver amor mendica, Già mai non passa dentr'a quella porta Perchè de Patar (sic) nostai melti dica, Nen di men sempre la sue fede è morta: Chi a ben far l'aiut'e conforta, Non crede per la sua infedelità.
- 10. Ma l'anima, che è a Dio fedele, E sta attenta alla sana dottrina, La qual seguendu dolectra di mele Deatro vi truova che la fa divina, La povertà per cui l'anima affina Esperienza volentier no fa.
- 41. L'anima ch'è privata di ragione, L'ha più in odie che neu ha la morte, Perrhè con Criste noa ha uniono Trueva eagioni non dritte, ma torte: Diceudo forse io uon sarei forte, Non pensundo di Cristo la boatà.
  - 42. Ma l'anima che'n Cristo si transforona. Di nulla avversità non ha panra; El ano voler con Cristo conforma, El qual per grazia la fa atar sicura; In lui gittando intia la ano eura, Conientasi di ciò che Cristo fa.

- 43. L'anima che è del ver aunor privata, Di nulla cosa mai non si contenta; Per la sua voloniù disordinata La vera lnee è in lei spenta; Da'suoi nemici le più volto è vinta (aic), Perche non è fondata in carità.
- 44. Per carità unita e per amore, Anima mia, sta con Jesu Cristo, Solo amando lui con titto 'I cuore, Fuggendo cara' e mondo e dimon tristo; E ciò facendo tu farai acquiste Della heata e superca cittò.
- 13. Dove gli amanti son pien di diletto, E qua'nel mondo for con Cristo uniti, Sempre gaudenti in quell'amor perfetto, Nel gaudio senza fino atabiliti; D'eternal luce son tutti vestiti, Senspre laudando l'alta trinità.

Amen.

### IXXXI.

Destati, pecratore,
Che tante se' nel peccato dormito:
Correndo ne sio gito
A cenfessarti con contrito core,

- 2. Destati, pecestor, non pur dormire:
  Or è giù di levare;
  Prima rhe veoga P ora del morire
  Piacciati di destare,
  Se ta vuogli scampare
  Della final sectonzia del giudizio
  E di quel gran supplizio,
  Dove discende ciascun dormitore.
- 5. O peccateri, perchè pur dormite Nei leito del peccato? Ma se voi tosto non ve ne partite, Sarav' apparecchiato Termento amisurato, El qual voi nra niente pensate. Deb non v' appigherate (aic). Dormendo sempre 'n cotanti fetore!
- 4. Ma se volete ritornaro a Dio, Egit. è apparechiato; E però volse che l'a son Eglicol pio Fussa 'n croce chiavato: O peccatore 'agrato, Il agguarda' I too Signor esser confitto Sol per lo tuo difetto (sic) In asulla croce con cotanto dolore.

- 5. Ragguarda 'l capo come sta chianto Per volerti basciare, Le braccia stese perché si' andato A lai per abbracciare; El sangue, per lavare Te dal peceato, vorsa del suo petta; Nella crec' è'l suo letto, Per riafrescarti è pien di lividore.
- 6. Per aspettarii sit co' piè confitti In sal leguo dolla eroce: Perchè adunque in terrs non ti gitti? Pregal coa omil voco, Bri: Signor mio, veloce Perdonami ogsi mia offensione Per la ton passiono, Che sostonesti sol per mio amore.
- 7. Risponderchbeti coo dilettana: : Tu sia 1 ben venato; Se del peccato tu vuo perdossaza Vo rhe no sio pentato, E vo' che sio partato (sici Dall'amer di questo moodo fallace; E vo' che facci pace
- 8. Prendi la croca che tu puo' portare, Cioò la penitenzia; E noa c'i acercea se tu vuogli scampare L' nltima mie sentenzia: Non aver confidenzio la lunga vità, ne'a tuo gentilezza: Non cerar di hellezza; La qual vico meno a modo che fa 'l flore
  - 9. Se me tuo creator con grande affotto Ta mi vorrai segaire, Farotti spesso sentir gran diletto Che non si paò hen dire: Leva an, non dormiro, Sc troppo indagi por tuo negligenzia, Udirai la sentenzia:
- 10. O freddi peccator, venit' al fuoco, Che vi riscaldereto: Del voste' amor tatto m' incendo e cooce: Deb perchè non corrite (sic)? S'alcun di voi ha seto, A me fontana viva vcog' a bere: Piacciavi di volere Lassar le tonabre per lo splendore.

- 41. Nolla sactta non volo si forte, Quanto d'i balestro soccea, Quanto che corre l'ora della morte La qual ad ogonu tocca. Deh aprite la bocca Coufessandovi pica d'ogni fallenza, Predecte peaticeza, Di tunta ecciti ascite foore.
- 42. Tento v' è stato nol capo gridato, E nos viriscatite, E nos volret lassore I peccato! Ma vo'la patirete, Nello 'aferni anderret; Se vo' aon mi credete, gente ria, La vostra compagnia Saran color che piobber coo furore.
- 43. Neb rispondice al rostro creatore Che vi chiam' e sapetta In sulla crece coa aperto core, Perch' ognus dentro metta! Se ao, forò rendetta Sopra di voi 'ograti e scuosecati, Se voi sarete lenti Tanto 'adogiando cho finiscas l'ore. Ausen

#### LXXXII.

- 1. Misericordia, doleissimo Dio!
- Aggi pictà di me che son si rio.
- 2. Aggi pieth, carissimo Signoro, Di mo dolente cho tout' ho fullato; Però ch' i' sono el maggior peccatore Che 'o questo mondo già mai fusse nato; Ond' i' ti propo, Signor mio beato, Che to perdoni al grande fallir mio.
  - 3. Perdonani, Signor, se a te piace, El qual perdoni ad ogui peccatore, Il qual ritorna e con teco vaol pace: Ta gli perdoni o donigli 'I ta' amore, O dolce e benignissimo Signore, Cho desti morte o te per farmi vivo (sic).
- 4. Morir volesti per farmi salvato la sulla croce con tanto tormento: Per mio riposo fusti tormentato; Portasti pena del mio fallimento; Ed io engrato del coosecimento Partito son da to per van disio.

- 5. Disiat'ho d'ogni peceato fare, E nella earne ho posto I mio diletto: În questo son voloto contentare : Iniquo, falso, son pien di difetto; E tn, Jesu, Signor mio benedetto, In erure l'hai confitta, essendo Dio.
- 6. Confitto e morto, tanto doloroso, In sulfa eroce tu fusti penalo; Ed io vado cercando pur riposo. Vedendo te cotant' affatigato: Ma io mi eredo eli' io sarè ingannato. S' i' non vo' pena, di trovar disio
- 7. Disio di trovar consolazione. E nalla avversità vorrei sentire; Fuggendo vado la tribulazione, E tu per me sì corristi a morire; E non cognoseo quant' è 'l mio follire. Che te fuggendo alla morte m' invio.
- 8. Enviomi atta pens sempiterna Quando del mondo cerco 'l ano diletto. Però che nella tno città superna Non paò safir chi non è mond' a netto, Ed io son tutto di peccato infetto, E vo ebismando te, Salvator pio.
- 9. Chiamoti dalla lunga, e non m' necosto -Verso la eroce per non sentir pena; Ma eiò essendo mi diparto tosto: Temo di non portarla in ogni vena: Poi ragguardando in te, Ince serena, Veggioti morto per difetto mio.
- 10. Per mie difetto tu fusti passato Con una lancia erada e dispiatata, La qual t'aperse 'I tno santo costato, E del tuo sangne la eroce bagnata, E per lavarmi delle mia pecenta Di croce 'n terra 'l tuo sangne fe' rivo (sie)
- 44. Fatto s' è rivo per farmi venire Nell' abbondanzia di tuo caritade, Ma per la eroce mi cunvien salire Ad abbracciar la somma veritado, Che s'ascondeya nell' umanitade. Di quell'omante ed amoroso Dio Den gratias, Amen.

# LXXXIII.

1. L'amor m'ha dato uno splendor lucente Nella mente, Che fa gaudente star l'anima mia.

2. L'aninia mia in allegrezza abonda, Quando le giugne la luce gioconda, Per ta qual l'anima diventa monda, Chiars e netta:

Tutta si getta 'n quella luce pia.

3. In quella Ince pie si commuta: Ogni stra cosa fuor di lei rifinta: Dal suo calor l'anima è fernta, Che si strugge: Tant' amor sugge ebe dir nol potria.

4. Creder nol potria chi nol provasse. Nè intenderebbe ebi giù nol gustasso: L'anima che prime non rifintesse Ogni sltra cosa, Si fatta cosa non intenderia,

- 5. Intender nol potrebbe per affetto Chi non lassasse ogni amor infetto. Anima mia, poiebò I tuo diletto Hsi trovato,
- Tiello abbracciato la notte e la dia. 6. La notte c.'I giorno con esso dimore;
- In verità di spirito l' adora : Mille migliaja di volte ad ogn'ora Lui ringrazia Della grazia che dà ana cortesia.
- 7. Della suo grazia non esser ingrato: Vedi e ragguarda da quanto se' amata, Che si gran prezzo de' per to, derrata Tanto vile: Col euore umile sta a tatta via.
- 8. A tutta via sta con amil euore. E proverai elle 'eos' è 'I vero 'amore, Illuminata da quello splendore Rilucente. Che fa gaudente andar per dritta via.
  - 9. Per la via ritta tu sarai menata: La verità ti sara dimostrata. Per la qual ta sara' certificata Della vita,
- Ch' è innudita a elsi sta 'n tenebria.
- 10, Delle tenebre fuor ne sarai tratta. Con Dio Cristo una cosa fatta: Dello Spirito Sonto serai ratta, Contemplando, Tatta lassando ogni tua balia.

11. Lassondo al tutto ogni tua potenzia, Sol per virtú doll'oterna elemonzia Bicevorai occulta sapienzia Dentr'al core,

Sol per amore del figliuol di Maria.

 Per amor di Jesu sarai rapita Solo 'n colui ch' è fonte di vita,
 Dal qual già mai tu non sarai partita

In eterno; In sempiterno farai melodia.

45. In sempiterno sarai gloriosa Nello città suporna giocondosa: Vedrai colui di cui tu sei sposa A faccia a faccia, E la faccia della suo madre pia.

14. Vedrai la faccia di quella piscente, Per cui è salvata l' umana gento, L' angelica natura cho presente Sta con canto,

Santo, santo, santo dicon tutta vio.

43. A tutto via coll<sup>3</sup> anima de' santi

E delle sonte che son triunfanti, Lauderai semprè con boci incessanti Il tuo fattore, Al quale onore e gloris sempre sia. Deo gratiss. Amen.

### LXXXIV.

A L'anima min di te setisce, omore, Cristo Iesu, Dio mio, Con gran disio Di veder tuo splendore.

2. Quando ei sarè io
Dianzi alla tuo faccia?
Quando vederò io
Te sempre a faccia a faccia?
Amor, tosto ti piaccia
Di volora,
Farmi tosto partire,
E perveniro a te, fonte d'amore.

3. Ta sai, diletto mio, Quant'h o desiderato Te, doleo Jesu pio, -Senz' altro accempagnato Con amore 'afocato, Dilottoso; El qual ta, amoroso, M'hai conceduto deut' al mio cuore. 4. Sol per tuo caritado
Ti se' fatto mio aposto,
O fonto di pietade,
Jesu Cristo amoroso,
In to cento riposo
Veramente,
Ma non perfettamonte,
Porch' io sono in questo tenebrore.

5. O luce, che dai luce
Ad onnio luceate,
Me totto a to conduce,
Fammi di te chiarente,
Si cho risplendiente
Per te sia
Nella città superua,
Di vita elerna in quel gran chisrore;

Di vita eterna in quel gran chiaro

6. La qual si è chiarita.

Di to somma chiarezza;

O fontona di vita,

Della qual se bellezza;

O sopri agni ricchezza

Dio vivento.

Ciascun si vi e gandento

Per te, Cristo Jesu, nostro Signore.

7. O verità eterini,
O carità infinito,
O vertà sempiterna,
O senza mai finita,
Tosto sia la partita,
Se ti pisce,
O vivo Dio verace.
A riposarnai in te ripose

## LXXXV.

Con desiderio vo cercando

 H. Con desiderio vo cercando

 Di trovar quell'amoroso,
Criato Jesu dilettoso,
Per cui amor vo sospirando.

2. Sospirando per amoro, Vo cercaudo 'l mie diletto: Posa non truova 'l mio cuoro, Tant' è per omoro astretto'! Con' desiderio pur aspetto Di truovar da lui mercede: Dato gli ho'l core o la fede, E sempre me gli raccomando.

- 5. Reccomandogli 'I euor mio, Poi che d'amor l' ha infiammato: Prego lai che 'I mio disso Non gli sia dimentiento: Quant' i' l' ho desiderato Non lo dico in questo cento; Ma più volte con gran pianto Per amor lo vo chiamando.
- 4. Chiamo la aperanza mia.
  Senza I qual mon trovo posa;
  Sospirando notte e dia
  ll'amor sempre sto penosa;
  Non traovo null'altra cosa
  Che conforti la mie mente,
  E l'amor non m'acconsenta
  ll'arer quel ch'i o adimando.
- 5. Adimando di vedere La sua graziosa faccia, E di poterlo tenere Solo un poco nella braccia: Lo cuor par che si difaccia Per desiderio amoroso: Nen posso tener unacoso Quel ch' i' sento disiando.
- 6. Quel che l'anima e 'l cuor sente Non lo posso più celare; Però l' dice a tatta genta, Per ch' l' non posso altro fare: L' smor mi fa launeatare l' innamorato launeato: Per gioja a pena ch' l' sento Piango a canta cospirando.
- 7. Sospirando II cuor m' accende Di più ardente disio: L' anima ' e l' affetto ascende All'amante del enor mio: Tant' amor ni atrugge, ch' io Non so più quel che mi dire. Se non ch' i' peoso morire, S' io non lo quel ch' io dimeodo.
- 8. S' i' non ho quel che l'eniore M' ha promesso per certanza, Altro non veglie I mio cnore Se non morte io disianza: Tanto son visso a speranza D' empiere I' mio desidero, Che sed i' non l' ho, spero Di morir d' amore anando.

- 9. Amando penso morire Per amor di quel ch'io amo; E se non mi vnolo udire, All'amor me ne richiamo: Con quaoto disio lo hramo, Altri nol sa che l'aniore, Per lo quale a tatte l'ore Mi lamento consumando.
- 40. Consumste per amore Chiamo che vengs la morte; Giorn'e notte s tatte l'ore Prego cha m'apra le porte, Poich' i' son ginuto a tal sorte, Ch' i' non posso trovar loco; Ardami d'amore 'I focco, E sarà pagsto 'I hando. Amen.

#### LXXXVI.

At. In vita eterna gli angioli a santi Godono eternalmente.

- 2. Eteruslmeote nel beato regno (sie) Gli apiriti besti Stanno presente dinanzi si benigno Tatti glorificati per ciascun gaudente in quell' eterno igno Per grazia son piantati, Et ordenati eiascun nel suo grado Dinanzi a Die vivente.
- 3. Dinanzi a tutti sta quel glorioso-Del mondo Salvatore, Per cai han tutti eterno riposo In quel sommo dolzore: Non v'ha più lutta, ma eanto glejoso: Casena v'è pien d'anore, Quell'amatore sopr'ogn' altro fino, Sopra tutti lincente.
- 4. Sopr'ogni luce l'anious divina Di Jesu è chiarita: Separalince colla carne fius In Trinitade unita; La quael in errora per nostra malina Fo conflitt's schemita: Tant'è pulliu la uno elaritude, Nullo n'è comprendente!

- 5. Nallo comprendo la sno gran chiarezza, Se non el creatore, El qual estatode a sa per certezza Di ciò ch'egli è fattore, St come ostende della suo bellezza, St ne fu formatore! Quel amatore in quanto nom perfetto
- 6. Benedicendo 'l sempre behedette Dall'anime no spose, El qual vedesdol sempre hanno diletto L'anime gloriose, Lai possedendo per sno don perfetto Sempre son giocondose: Le dilettose la piatosa madre Bingrazian dolecmente.

Benedice 'I vivente.

- 7. La dolce madre alla mano destra (sie)
  Sta del suo figlino fino,
  La qual del pader fa figlia più dritta;
  Madre di Dio divino,
  Fra le leggiadre fa senza delitta,
  Fatta da Dio trino:
  El soo bambino per Spirito Santo
  Concepè certamente.
- 8. La gloriosa si è coronata Della celestiale gloria, La giocondosa sempre onorata Per la suo gran vettoria: O dilettosa Madonna beata, Abbiatem'a memoria: La transitoria vita ch'è fallace Non voglio amar niente.
- 9. Amar non veglio se non quell'amore, Per cui so'gloriona: Molto mi doglio cho per mio errore Nel mio cuor non si posa, Mo i' mi spoglio del terreno amore Per grazia grazioso: Divina sposa, d' amano'! tuo figlio Setisco veramente.
- 40. Sol selino, d'amar quel diletto Tuo figliuni, Madre santa: D'amor vivisco, quando T benedetto Sento con gioja tanta, Con lui m'anisco per suo don perfetto, Che nel mio cor mi pianta: L'anima canta tratta per amore Nell'amor permanento.

- 44. Anner divino, che 'l cnor m' hai acceso
  D' ardento caritade,
  O Dio trino per grazia disceso
  Piglianda manaitado,
  A capo chino in croce mort'o steso
  Per nostra iniquitade:
  Con chiaritado il terzo di giojeso
  Risingcati locesto.
- 42. Rinnecitato poi 'n-eiel montasti, O Signor glorioso; Quello infocato Amor tuo mandasti A quel popol nascoto, Poichè gustato tu gli appalenasti (sic) Facendo eguun focoto, Al tuo riposo l'anime invitando Cisschedun totto ardente.
- 13. Con allegrezza per lo tuo amoro Sostenaero la morte: Ogni sanaezza lor parea dolzore, Tanto l'amavan forte, Per la certezza ch'avovan nel cuore D'estrar doutr'a le porte Della ton corto sempre gloriosa la eterno gaudente.
- 44. O serafini ardentį d'amore, A Dio più prosso seto! O cherubini per voro splendore, Sopra tutti lucete! Troni divini, ačdia del Signore, Per cai sempre gaudoto! Quet che vedete, pregatol mi facsia Paro, chiaro o ardente.
- 45. Dominazioni, virtudi e podestati
  Pregate lo 'nfinito,
  Che mi perdoni tutti i miei peccati
  Dandomi cuor contrito:
  Coutra domini e mondani stati
  Mi faccia stare ardito,
  Esser gnarito del carnal diletto
  Di mie carne fetcate.
- 46. O principati, areangeli santi, Angioli gloriosi, Glorificati negli eterni canti, Sempre in Dio giocondosi, E mici peccati che n' ho fatti tanti Con desider eterosi, O gloriosi, ch' io ne sia disciolto, Precate I' assionete

- 47. O Micaello, mi' anima segos Del segno di Dio viro! O Raffsello illuminar degns Me delle luce privo! O Gabriello che alla benigna (sic) Annanziasti, giuliro Per amor diro prega che mi faccia, Aumado quel piacente!
- 18. Anundo quello per lo qual gandete.
  O spiriti beati,
  E qua' da clio in cterna siete
  Ia esso giocondati,
  per apell' agnello agni bene avete,
  Per lui crossolati;
  Per noi ingrati, angelies torma,
  Pregate quel clemente,
- 19. O benedetto Giovanni Battista, Prega per me lo sposo, Si ch' io 'afetto più non gli resista! O Pietro grazinso, Paulo perfetto, Giovan vangelista, Andres vigorono, E ta giojoso Jacopo maggiore, Prega per me dolente!
- 20. E tn Matteo, Filippo e Tomaso (sic), O Jacopo minore, Bartolomeo Che si durn passo Passasti per amore, Simon, Taddeo, Mattia non lasso, Pregate 'l Salvatore, Cha nal mio cnore el suo amor forono Accenda di presente.
- 21. O Stefan santo, Lorenzo fervente.
  Gregorio, Augustino,
  O in, che tanto ti teme la gente,
  Antonio amante fino,
  Francesco santo, Onofrio valente,
  Benedetto divino,
  A te m' inchino, Jusefo pialoso,
  Tatti m' abbiate a mente.
- 22. O gloriosa Maria Magdaleua (sie), O besta Lucia, Di Cristo spota santa Calerina, O Margariia pia, To diluttosa Giuliana fina, O annta Ortolina, Per voi si sia pregato lo sposo Per me econoscente.

- 23. Per me ingrato di tutti i suo'doni Pregate I benedetto, Che mie peccati cancelli e perdoni Per lo suo don perfetto, E, lo perfetto amor suo mi doni Nello mie cor infetto, Si che II difetto per suo grazia lussi Per le virità guadente.
- 24. Gandio infinito in eterno sia A voi, anime sante, Da quel martio figliuol di Maria, Ch' è sopra trinofante: Per me samartio fuor della eno via Pregate quall'i amente, E qua' davante alla sno presenzia Siete eternalmente.
- 25. Eternalmente a le, sempiterna Trino, una sustanzia, Dio vivente, del tutto governo, Gloria senza ristanza, Da tutta gente, che lu, ce superno, Doni fed' e aperanza:

  La smiuranza del tuo amor grande Danne in cuor e mente. Amen.

### LXXXVII.

t. Credo in unnm Denm Patrem ounipotente, A cui eternalmente Lande, glori' e onore.

- 2. Credo in nno Dio
  Padre onnipotente,
  Fattor di tratte, cones,
  Visibili dich'io,
  Che all'umans gente
  Manifeste le posse,
  E quelle che nascose,
  Che havishili sono,
- 3. Crede in un Signore, Jean Cristo, figlinolo Dell' altissimo Die, Del padre conceditore Unigenito soln, Si è quel Signor pio; bal Padre Il Signor mio Nat' innanti s tutti accoli, Si come e anoi discepoli, Crede di buon caore.

Creò quel fattor bnonn

Solo per sno onore.

4. Vern Dio di Dio, Lume vero di lume, Vero Dio di Dio vero, Egli è I primo disio, Vivo fonte e fiume: In esso solo spero: D' amarlo el desidere Mai non si vede sasio, Nel suo amore spario Trutto dal uso dolzare.

S. Genito e non fatto Dal padre glorioso, E consustanziale, Yeune per amor trattn Per far cisscuu giojoso Nel gaudio eternisle: Egli è quello immortale Che fet tatte le cose Per allegrar le spose In cisso creatore.

6. El qual per tutti noi E per nostra salute Dei cieli si discese: Solo per trarci a lai El Signor di vertute Ci si mostrò palese, Perchè l'anime accese Fussero del suo igno, El signor benigno, Per trarci al suo amore.

7. Dello Spirito Santo Veramente è incarnato Per la suo cortesia, Lo innamorato tanto Per noi umiliato Nel ventre di Maria; Per mostrarei la via Che conduce al suo danso Fatto si è ver uomo L'attissimo fattore.

8. Per noi fu crorifisso
Sotto la signoria
Di Pontro Pilato:
Lo iufinito abisso
Per la nostra follia
Fa si passionato,
In croce conficeato,
Morto e poi sepolto:
Fa poi compisanto molto
El nostro redentore.

9. Allo 'uferno discese. L' anime liberandu, che v'eran in pregione: Quel dolei amor cortese Loro di sè consolando, Della sus visione; E secondo 'l sermone Della scritture sante El terzo di advante / Surresse 'l Salvatore

40. Et adscendit in celo, Del Padre alla man dritta Siede quel glorioso; Anims. mia, 71 tuo zelo E la tua voglia gitta In quel diletto sposo, Levando 71 tuo cuor suso (sic) A quel besto reguo Che 71 tuo Siguor benigno (sic) T' acquistò con dolore.

44. Inde venturus este (aic Con gloria a gindicare Tutti e vivi a morti: La scrittura n' è teste, La qual non può fallare: Al ben fare stiam forti Si che 'ntrismo alle porti Del regno senza fine, Cantando le divine Laude a tuti' ore.

42. Nello Spirito Santo; Signor virificante, Di buon cuoe credo certo; Dal Padre e dal Figliuol tanto Procede il consolante; Del (sie) mio cuor m' ha aperto Sperando in quel merto Di Cristo uno perfetto, Che nel divin cospetto E nostro intercessore.

43. El quale Amor divino Col Padre e col Figliuola lusieme è adorato Da ogni amsdor fino, Trino, uno Dio solo E conglorificato, El qual si ha parlato Per gli santi profeti Der travei d'ogni arrore, / 13. Crede in una, santa,
/ Madre chiesa cattolica,
Sposa di Jesa Cristo,
Del cui amor s' ammenta,
Lucente o apostelica,
Nella cui fede assisto:
La carae e'l dimen triste
E'l mondo vuel ebi 'i' fugga,
E con Jean resurga (sic),
Ch' è sue difenditore.

Comm J. Un

45. Confesse veramente Un battesimo solo, Nostra mondaziene; Con pure cuer o mente Sempre venerar vole Cen gran devezione: Nella remissiene Di tutte le peccata Per grazia gratisidata Credo del mie Signere.

46. Espetto con desio /
La resurrezione
All' altime giudizio :
Que'cho sen morti a Die
Girano in dannazione
All' eterno supplizie ;
Per lo ler malifizie
Saranne giudicati
Coi demen disperati
Coi Nollo 'aferno a tutt' ere.

47. Grede on vita eterna. Dovo l'anime sante Sempre sen collocate In gleria superne; Co'ecrpi tatte quante Saran glarificate Da quel-che l'hn create E ricomprate in crece, Ad esse somme duce (sic) Laude, glori'e enere.

48. Questa é quella fedo Marcia della speranza, Cho l'anima difende, Del ciel la fa erede: Quando la smisuranza D'emer el cuen l'accende, A Cristo viva Die, En eui essar vagl'ie Assorte per amere. 49. Acciò ch' io sia asserte Sol per amera 'a Cristo, Ricerro a quella Donna Dì cui Jean è orte, La qual nel mondo isto È di fedo colonna: Delcissima Madenna, Fermatem' in pace, Sì cho l' amer vorace Pessegga 'l' mie cuore.

20. Glera, onore e lande
Alle Die dell' amore,
En cai crede e spero
Con allegrezza valde (sic)
Con gandie nel cuere
la Jesu, Die vere,
Che m' ha el disidere
D' ogni bea adempite,
Col qual mi vogitio nnito
Sempra star per amoro.
Deo gratias. Amón.

### LXXXVIII.

Te Deum Laudamns, te nostre Signoro Coufficianur een tutta la mente:
 Te, Padro eterno, sempr'a tutt' ere
 Venerata ia- fre tutta la gente:
 Tibi gli angieli sempre per amore
 Di ringreziarti ciascun n'è gandeute:
 A te i cieli e tutte potestati
 A te i cieli e tutte potestati
 A te bidiriti sono appurecchiedi.

2. A te i Cherubini e Serafini Con incessabil voce cinspun chianna, Sanctus, sanctus; gil annader fini Landandoti ognun di laudar bramo: Con infiniti gandi divini Di ringraziarti nessana nen si sfansa, Denime Dena Sabapt dicendo, Della infiniti nen bonthi stappende.

3. Pleai sunt calli o tutta la torra Pella gloria dello tua mestade; Ed-in quel logos non può seser guerro, Ma iufinita v'è treuqnillitade; In vite eterna, devo nessun erra, Ogunn v'abbaglia in tua claritade: Degli aposteli el gleriaso cero Ti laude (sic) el lauderà in seculoro.

- 4 El nomero laudabil de' profeti Semper ringraria te, o Siguor forte, Per te sempe'in gloria stando lieti, Sicuri di già mai non gustar morte: Per te, o vivo fonte, son quieti Di ringraziarti lor anime accorte, Sol senza fiue te, ben infinito, Con gaudio ed allegrazza adempiro.
- 5. To I caudidato esercito giojoso De martiri colla vesta verniglia Sempre ti Isuda, Signor grazioso, Però che ciascun si ti santiglia; Como lor canto è maraviglioso Dicer nol so, ma honne unraviglio, Signor, dicendo, moristi per noi, E uni per coa none morimumo poi.
- 6. Ma como la regina gloriesa Che sopra tutti fo cnn teco unita, Ti landa n gloria, fattor d'ogni cosa, Con souma lande a tutti inaudita, Inestimabile ad ogni tua sposa: In ciò pensando mis menti è stupita; E sopra tutte suo laude ti puzce, Per cui sanore a tutti doni pace.
- 7. Per tutto 'I mondo (e la Chiesa santo Ti landa, o immensa muestade, Padre doleissium, per lo-qual cauta Confessondo la santa manitade Del tuo Figlinol, del cui amor a' amusanta, Venerando la Tua somma bontade: El Santo Spirto onorri non cesa; Trico, una sastauria, le confessa.
- 8. Tu re di gloria se' Josu Cristo, E se l'iglinol del sempiterno Padre. Per liberar, o dolei amor, l'uom tristo Non dispregiasti el ventre di tuo Madre: Omo se' fatto: ob etera' acquisto! El debito di nostre colpe ladre In papasti per noi a morte dare: Car ti cestò prima nostra puntura!
- 9. Per la qual morte n'è il cièle aperto All'anine in to, omor, erodonti: Alla man destra in gloria, per certa Del Padre siedi per farci contonti, E eisschedum debb' essere sperto: Cerdo che tu nei di tenienti Verrai, o gindice, a gindicare L'ultime di del nestr'adoprare.

- 10. Te adnaque, Jesu, Signor mio, preço Per quelli Tquili il sangue tuo praziona Sparger volesti, del cui inuner ego Voglio esser per tua grazia graziosi: Adnaque per anor a te mi lego, Poichè per te il son vitterioso, Eternalquente facci co' tuo' santi In gloria per te glorificanti.
- 44. Fa salvo il popol' tuo, dolce Signore, Benedicando sempre c'unoi credi; Et roge cos nel sominio dolzore: Ettolle illes usque a tuoi piedi; E stando sempre fermi nel tuo anore Per ciasqua piorno. 4-e, che <sup>7</sup>l tatto veli, Benediciano e laudismo <sup>7</sup>l tuo nome Illiminiati del tuo chiaro lume (sie).
- 42. Nel secolo de'secoli in cterno Facci, per grania, tua faccia vedere, O glorioso Rege sempiterno, Perocché tu solo se' Il nostro potere: Per tuo amor, o amor superno, Degnati die isto custodire Nella tua grazia noi segna peccato: Percloanei il male antipassato.
- 45. Sia, Siguor, la tra misoricordia Supra di noi, si come ti piace, Si che fra noi e te non sia discordia, Ma sempre mai sia perfetta pace; E fra gli eletti tuoi manda concordia, Fole, aperanza e carità verace, Si come in to-la nuatra speranza; E più di graria ci dà in abondanza.
- 44 In te, Signore, spere solamente: Adunque mai non saré confuse: A te mi do con futta la mis mente, Con tatto 'l cnor del tuo amur infuse: L'acime mis per te è gandeate: Qui per tue grazia, e poi in gloria suso Ti landerà; la qual cosa ti piaccia Far sì, ch' io veggis te a faccia a faccia a faccia a faccia a faccia.
- 13. Di ringraziarti la gran turba magna Di tetti gli eltri santi mai non fiun; E più lagrinie e lor ecchi non Esipaa: Da loro è telto ogni malina: Fra lor non è dolor, pianto ne lagna: Gascan v'è pien di gloria divina, Uniti tetti cel divin volere, Mentrunque Dio è, Dio hanno a godere.

- 46. L'altre leggisdre vergini denzelle Che per tuo amor, Jean, fur uccies, Come lor laude son chiarite e belle, Per te di sangue ebbon le veste 'atrise, Sempro ti lauden, te 'Salvator' d' elle, Dal cui amor già mai non si divise (sic), Di veder te, Jean, figlinol di Dio, Eternalmente pien bauno 'J dissio.
- 47. Le venerabili redove piatose, Che per ina amor tenone castidate, Come lor laude son maravijiose Stimar nol può la nestra infermitade. Laudanti ancora, quelle sante spose Che far al matrimónio congingate, Che si conservaro ginste éd oueste: In più che sol rilucen la rvete.
- 48. O glorieso Signer de' signeri; Il qual se' lnce di quella cittade, la laudano sempro i anali doltori; Ai qua' desti tanta cepacitade: Gli altri venerabili confesseri Sempre i laudan te, somma hontade; E santi menaci e li romiti degni Sempre il laudan ne'celsti regni. Amen.

#### LXXXIX.

- Yirgo nmile e pie, Santissina Lucia, Di Jesu Cristo sposa
- 2. O sposo dell'agnalle,
  Per le qual rifiatasti
  ), 'unano sposo ed opin amor terreno,
  El corpo verginelle
  A Cristo conservosti
  Per possodere el ben che uen vien meno;
  Alla tan carne freno
  Ponesti per amoro
  Dell'elerno fattore,
  Crestor d'opin cosa.
- 3. Al qual fusti sposata, Al mo figliud diletto Per la sua carità e cortesia; Del quale innanerata: Fasti con tant'iffetto Che dicer uè conter non si potria; O beata Lucia, Tanto l'amasti forte! Non carasti la morte, Tanto u'eni focosa!

- 4. Tanto di lui ardevi;
  Che per lo sue amore
  Ogni cona e te per lui donasti:
  Nulla cosa temevi;
  Perchè destro nel cnare
  Cristo Jean per ver amor portasti:
  La morte sono cursati,
  Si ferta n' evi accesal
  Ma quande fusti presa,
  Ve fusti gaudiosa.
  - 5 Con gaudiosa mente Quel Pascasio crudele Ta confondesii, Gristo operante; Ma poi subitamenta Quell' empio infedele Preoder ti fece, e perfetta amanic; la quel vituporante Loce la 'conandara T'avessone a menare, O freschissima rosa.
  - 6. Tanto fu la fortezza, Che quell'amor divino l'avea donata dentro e di finoro, Perche la tno bellezza Non venisse a dichino, Che di mutarti sen elabon vigore: Allor coa gran furoro In uom mutargio e felle Si feri d'un coltello La tna gola samorosa.
  - 7. Dopo la qual ferita El santo sacramento Ta sì prendesti con divozione: La tua lingua polita Con dolce parlamento La fine annunzi di quel fellone, Il qual senza cagione Ti facca morire; Ma del sno gran follire Yebbe pena gravosa.
  - 8. L'anima tua guulente
    Con angelies festa
    Portata fin alle vito beata,
    O Lacia Iucente;
    Dinosni alla Moesta
    Per gli angolio finsti rappresentata,
    Da Gristo inceronata
    Fusti sposa teale,
    Nel ben celestiale
    Fai 'n eterno posa.

9. lliposati con quollo
Jesu Gristo benigno; il tto origono è sie infinito,
E di mo ane ribello
Peccator si maligno,
Prega per me che tauto gli ho fallito,
Acciò chi 'lain partito
D'ogii mortal fallorar,
Torando a penitenze
Per sua grazia graziosa.

40. Per sua gratia ti piaccia Per me pregar quel duce, Col qual ti godi nel sommo doltore, Che mi volga la faccia Dandomi suo luce, La qual m'allamini del ano splendore; Nel mio frigido cuare E tiepida mia mente Accenda "I fuoc'ardente Per te, lacente aposa,

41. Per te, lucente, pis Sposa del dilettoso, Col qual ti atai in gloria beata, La mia anima sia Con quel diletto aposo lu verità unita e trausformata, In carità piantata Con umiltà profonda; Pera, netta o monda La prenda per iaposa;

42. Al quale sempre sia Vera aposa lesle, Ahando lui cou agui mio potere; O besta Lucia, Prega 'l elestialo Cho mi die forza, saper o volere D'amarlo al sao piacore, Si che poi alla partenza Per sola suo elemenza Sia con lui gaudiosa.

43. Laudo, gloria e anore Senza gli mai finita Al Padre, al Figlio e allo Spirito Sauto; Brenedetto a tutt'ore Cristo Jesu, mie vita, A cui noue cauto questo canto, E alla madre tuto. Dolce virgo Maria, E a sauta Lucia, Che è tanto graniosa. Amen. xc.

Questa lauda dispose el Bianco, e la sposizione è quella che è segnata di rosso.

> 4. In su quell'alto monte È la fontana, che trabocch'ella:

L'atto monte si è l'umanità di Cristo glorificata. La fontana si fu ed è la sua profondissima umilitade. L'acqua che trabocca è la sua infinita divina orazia.

D'oro si ha le sponde,
 Et è d'argento la suo cannella.

L'oro si è la sua infinita earità. La cannella d'argento si è la sua sapienzia e scienza divina.

Anima siziente, (cioè disiderosa),
 Se tu vuo' bere, vatten' ad ella:

Non ti bisogna argento,
 ver moueta per comprar ella.

Se l'anima desse tutto et mondo, se fusse suo, non potrebbe comprare un punto della divina grazia.

> 5. Qualunque ne vuol bere Convien cho apogli la ano gompella.

Lo spogliare delta gonnetta si è tassare la volontà del peccare, e te peccata fatte confessare con contrizione e sodisfazione.

> 6. L'anima che ne gusta Diventa chiara più che la atella.

Dicentachiara per buona conscienzia.

7. La suo dolcezza passa L'angelica a umana favella.

La dolcezza della grazia di Cristo, chi più ne gusta, meno ne sa partare.

8. L'anima peccatrice, Se beu ue beie, si rinovella: 9. El figlinol di Maria Con seco unita per amor tiella.

10. O virgo gloriosa, Che del buon vino tu se'la cella.

El buon vino si è il dolcissimo amor di Cristo.

> 44. Per grazia tu na doni All'anima, cho è umil ella

Siccome la vergine Maria per la sua profondissima umililade atlinse ed ebbe sopra tutti di questo dolcissimo ed incbriante amore divino; così l'anima quanto più per vera umilitade di cuore è umiliata ed annichilata, tanto maggiormente da casa vergine gloriosa è ajutata ed ègli impetrato per lei da Cristo il dono del purissimo e dolcissimo divino amore. E però debbe l'anima di ciascuno con somma diligenza e rirerenza ricorrare (sic) con tulto 'l cuore a lci, invocando e laudando quella sopragloriosa divina cellararia, adimandandole non solamente bere, ma d'essere legata colle ratene delle teologiche e cardinali vertudi, siccome di sotto segue.

- 42. L'anima mia ingrata, Donale bere, benchè sia fella.
- 45. Legala con catena, Che è composta di sette anella.
- 44. El primo anello è fede,
- L'altr'è speranza ch'è in ella, 45. El terzo è caritade, Per cui d'amor si conson'ella.
- 46. El quarto è giustizia, El quinto è fortezza che ferma tiella.
- 47. El sesto è prudenza, El settimo temperanza bella.
- 18. Vanne, nnova ballata, Cercando città, ville, castella;
- 19. Se tu truovi nessuna," Che ami Cristo, statti con ella.

- 20. E pregala che I preghi Per me, ingrata anima fella,
- 21. Acciò che io ritorni Al mio Signor, di eni son ribella;
- 22. Ed esso mi riceva Fra la suo piccola brigatella,
- 23. Che nel mondo milizia, Ma poi in ciel trinnforà ella,
- 24. Vedendo a faccia a faccia Quel dolce sposo, che tant'am'ella;
- 23. Conoscendo colui Che la creò e ricomprò ella,
- 26. Sempre lui fruirai, Anima per Jesu poverella.
- 27. Laude, gloria ed onore Al vero Dio, cni ador'ella,
- 28. El quele trino uno Che le creò per in lui gandella
- 29. Benedetto sie Cristo, Che morir volse per possedella.
- 30. Benedetta la Madre Del buon Jesu, di eni è sorella. Amen.

#### xcr.

- 1. O per amore accesa serafina, -
- O come trone nette Ceterine.

  2. O santa virgo di tanta eccellenzia,
- Sposa di Cristo fin da piecolina Per la pietà della somma elemenzia.

  3. O speziosa valdo, o chiara stella, O ver' amante del sommo fattore.
- O graziosa dentro e di faor bella.

  4. O rosa colorita, o fresco fiore,
  O tutta quanta di Cristo vestita,
- O ebriaca del divino amore.

  5. O combattente france et ardita.
  O vincitrice di tutte battaglie.
- O vera santa in dottrina ed in vita-

- Quande tu fusti giunta alle berzaglie Dinanzi a quel tiranno, abbattesti Le suo ragion ch' eran men che paglie.
- 7. La vana sapienzia confondesti Di que'cinquanta savi si gonfiati, Umiliati a Dio gli convertisti.
- 8. <u>Porfirio</u> con tutti e suo' soldati. E la regina vedendo la Ince, Tu convertisti e fuor (sie) martirizzati.
- Tn liberata fusti dalla eroce,
   Che sì crudel ti fu apparecchiata
   Per la virtù del sempiterne duce.
- 40. Per sne smere po' dicapitata Volentier fusti, aposa gloriesa; Tu' anima dagli angioli portata
- 44. Fu 'n vita eterna een festa giojosa Dinauzi a quello il qual ti die l' anello, Per le qual sempre to se' gloriesa.
- 42. El santo corpo, vergin, pararello Dagli angioli ne fu tosto portato Per le lor mani in monimento bello;
- 43. Nel monte Sinai fa fabbricato; Dentro vel misero cun grande onore, Come de Cristo lor fu comandato.
- El qual dell'anima fa servitore, Essendo a essa vero ubidiente, Del qual esce prezioso licere.
- 45. Pregoti adnaque, anima gaudente Nel gandie sempiterno, che ti sia Dinanzi a Cristo mi' anima a mente,
- 16. Benchè del tue ajnte già non sia Niente per lo sno peccato degna, Prego che 'I facci per tne cartesia.
- 47. Con eiè sia cosa che sempre benigna A chi t'invoca se' e graziosa, ( (sic) Però ti prego che ta mi sovvegna.
- 48. Prega colni per cui se' gandiosa, Che 'l desider m' adempia che m' ha dato, Acció ch' io l' ami sopr' ogn' altra cosa, El quale eternalmente sie laudato. Deo gratian. Amen.

#### xcii.

- O fruttnosa Lina, domo Dei, <sup>1</sup>
   Che tanto frutto in suo virtú facesti,
   A te i' grido, miserere mei.
- O vergine gloriesa che tacesti,
   Più d'undici migliaja di verginelle
   Di Cristo spose tutte le facesti.
- La qua' venendo a Roma con elle Tutte enfiammate del divin amore, Parevan angeli, tant'eran belle.
- E quel Cirace sentendo l'odore, Lassande el manto volse seguitare Te, gloriosa, con tanto fervore.
- La qual con totte poi nel ritornare La palma del martirio ricevesti
   Con quegli e qua' ti volser seguitare.
- La qual dinanzi a Cristo comparísti
   Con si leggiadra e bella compagnia,
   La quale en suo virtú tu convertisti.
- Non si potrebbe dir la melodia, Che' allor si fece nel beato regno, Quaudo t'aperse il figliuel di Maria.
- 8. O gloriosa, che con quel benigno (sic) In sempiterno tu se'gloriosa, Bicordati di me d'ogni mal degno.

  9. Prega per me colui di cui se'aposa,
- Per la suo grazia mi conceda ch'io Con tutto 'l cner l'ami sopr'ogni cosa. 40. Anco ti prego che 'l disider mio, El qual io per grazia tauto he avuto,

Siecome manifesto al signor pio,

14. Che preghi lui che me l'abbia adempiute Per quella sola grazia, per la quale A me indegno stat' è cenceduto, Acciò ch'io sia sno servo leale. Deo gratias, Amen,

FINE



### AVVERTIMENTO

Quando dicevasi nella prefazione di queste Laudi del Bianco da Siena povero gesuato, che i sette Salmi penitenziali di lui in terza rima, quali si leggono sotto i numeri LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX e LXXI, fossero quei medesimi che si leggevano in fine dell' Uffizio della Beata Vergine pubblicato in Roma sopra altro codice del Commendatore De' Rossi nel 1845 dal Prof. Massi, inferivasi dai versi e dalle terzine che non avendo sofferto mutazione nell'ammodernarle o ritoccarle, rispondevano a capello con questi del Bianco, e quindi opinavasi per induzione che tutto l' Uffizio potesse essere di una mano. Ora poi che per nuova cortesia del possessore abbiamo sott' occhio ambedue i codici, e abbiamo potuto esaminarli e collazionarli, ci crediamo di poter confermare assolutamente la prima inferenza, e di dover riformare la seconda induzione. E quanto alla prima, che cioè i sette Salmi dell'Uffizio pubblicato dal Massi sieno questi stessi del Bianco, lasciando del resto, rilevasi chiaramente dalla seconda terzina del primo Salmo

> Non m' è possibil sempre orare o leggere Per mia fragellità ed ignoranza,
>  E per malizia ancor m' ho a correggere

la qual terzina dei Salmi del Bianco, benchè saltata di netto nella pubblicazione del Massi, come una giunta e arbitrio di amanuense, volere o no, giace sostanzialmente nel detto codice dell' Uffizio della B. Vergine, con questa lezione evidentemente storpiata dal trascrittore

> Non m'è posse sempre orare o leggere Per mia fragilitate et ignoranza, Et per malizia mi ho a correggere

Quanto all'altra indusione, dicismo di riformaria per due ragioni: prima perché i sette Salmi in fine dell'Uffizio sono chiaramente una giunta di mano, d'inchiostro e di tempo assai posteriore; poi perché il dettato dell'Uffizio in terza rima, come giuce nel codice, risente troppo del teneto, e non ci avvenne mai di riscontrarei una di quelle maniere tanto in uso in queste Laudi del Bianco, e massimamente nella versione del Te Deum etc. e del Do Prolundis etc., che sebbene in metro diverso, qui e la, se fossero state versioni di una mano, non potera fare che in qualche modo non compariese. Quindi abandanammo il pensiero che ci era venuto, di ripubblicare in fine di queste Laudi il detto Uffizio, secondo la vera lezione del codice, senza anumodernarlo gran fatto. La qual cosa forse piglieremo a fare altra volta, se avremo un impressore così nitudo e amatore delle sersiture del buon secolo della nostra lingua, che s'-incarichi della stampa, come ha fatto di questa il nostro Giusti.



### TAVOLA

#### DI ALCUNE VOCI E MODI DI LINGUA CHE MANCANO AL VOCABOLARIO

DELLA CRUSCA, O CHE NON HANNO ESEMPIO DEL BUON SECOLO

ABEAJATO sost, L. 44, str. 4.

Non hai bisogno del mio abbajato ».
ABISSITADE. I., 9, str. 24,
a Sono abissato in abissitude ».
ACCOMPAGNATO sost, per accompagna-

mento. L. 84. str. 3.

Tu sai, diletto mio,
Quant' bo desiderato
Te, dolce Jesu pio,
Senz' altro accompagnato ec. a.
AFFATICATO sost. L. 57. str. 6.

a En ogni affaticato
Fam' aver pazicaza ».
AFFRANTORE, L. 56, str. 405.

» Non corregger fi veggio Tant'è la meate tan in affrantore a. AGGIOGLIARE verbo, credo per certo da gioja aggiojare, mentre nel codice dell' l'fisio della B. F. ce. leggesi in vecoorcogifa, di cui pure nella Crusca monca esempio del baoa secolo. L. 68. str. 22. E i uno pisto iche I peccato aggioglia, Che actiti son nell'ibro della visa, convertiracia in et on baosa volia ».

AGGIUSTO, L. 73, str. 5.

a Aggiusto 7 mio potere \*.

10 questo senso di conforme, so non crro, la Cr. non ha es.

AGGIIAVACCIARE. L. 64. str. 48.

a E oon può esser suo stato perfetto (dell'aniPerchè lo infetto corpo l'aggravaccia ». [ma

AIETTO per shietto, L. 61. str. 6.

In dono tua voglio essere aietto ».

in dome tua voglio essere metto ».

ALBO, L. 36, str. 488.

a O sopratutti ignorante albo Non so quel ch'io mi balbo ».
ALLA CELATA. Le Cr. non ha es. di poe-

sia del buon secolo. L. 49. str. 6

. . . gridando forte alla celsta a.

L. 72. str. 8.

• Per non esser vuloerati

Soo faggiti alla celata ».

ALLA SFRENATA, L. 36. str. 451.

a Che corre alla sfrenata ».

ALLEGACCIARE. La Cr. noo ha es. di possia. L. 64. str. 26. s Quel che ne camps per certo mi pare

Che la divins grazia l'allegaccia a. Questo esempio pare confermi la definizione che allegacciare voglia dire, legore strettamente.

ANNEBRIANZA, L. 20. str. 47. a Celer non può si fatta conchricaza a. ANTIPASSATO add. L. 88. str. 42.

Perdoneci il male antipassato ».
 APPIGHERARSI forse da pigbertà. L. 8†.
 str. 3.

a Deb non τ' appigherate Dormendò sempre 'a cotanto fetore ». ASSAGGIATO sost. L. 21. str. 14.

Sol della scrittura la tenta
 Senton scuz'altro assoggiato ».

ATTENTO per atteutamente. L. 59. srt. 97.
 . . . . . altro non desio

Se non d'assarlo sempre mai attento » A TUTTA VIA. L. 16, str. 35,

« La grazia si l' ho data a tutta via ». AVER LAMENTO, L. 37, str. 5. . Della mie mala vita

Fa ch' io abbia lamento a. AVER DISCORDO, L. 69, atr. 46. « Delle suo terre non banuo discordo ». AVER RICORDO, L. 69, str. 43, « Del monte di Sion tu hai ricordo ».

BALBARE, L. 36, str. 458. « Nou so quel ch' io mi balbo ». BARBAGLIARE, L. 17, str. 97. a Dell' infinito unico

Parlare oguun berbaglia s. BATASSARE. La Cr. nou ha es. di poesia. L. 42, str. 2.

> n El suo incendimento Dentro nel cuor mi passa

Tanto si mi bafassa ec. a. BERZAGLIE fem. plnr. L. 91. str. 6. « Ouando to fusti ginnta alle berzaglie Dinanzi a quel tiranno ec. ». CADERE IN CONTUMACE, L. 75. str. 5.

« Caduta son in contumace «, CELLERARIA sost, fem. per camarlinga non ha es, nella Cr. L. 90, str. 11, sotto.

« Quella sopragloriosa divina Celleraria (cioè Maria V.) a. CHIARENTE add, L. 52. str. 2 « Luce chiarente per la via diritta «

I. 84 str. 5. « O luce . . . . . . Fammi di te chiarente s.

CIRCUMFUSO add. La Cr. non ha es. del huon secolo, L. 60, str. 4. « Della suo Ince tutti circumfusi «,

CIVITO per affrettato, L. 5. atr. 14. » Giustamente perchè da te si cessa ». Vis civita ..

COGNITO sost. L. 47, str. 43. a Tutto 'l cognito vano «. La Cr. nou ne dà es. COLAFIZZARE, Il Cesari pe allegò un so-

lo es. L. 32. atr. 25. « Forte la colafizza Parchè diritta vada «. COMANDATO sost, La Cr. nou ha ea. del

buon secolo, L. 57, str. 6. « Fam' aver pazienza. En ogni comandato

Vera ubidienza «. COMPRENDENTE add. L. 86. str. 4.

« Nullo n'è comprendente «.,

CONFORZARE, L. 25. atr. 28. « Ma l'amor dentro mi aforza

El qual l'anima conforza Che va per la via ec. «. CONGLORIFICATO add. L. 87, str. 13.

« Insieme è adorato

E conglorificato e CONSEGUITATO add. L. 66. atr. 21. « Per punizion del mal conseguitato «. CONSOLANTE che consola. Non ha la Cr.

es. del huon secolo, L. 87, atr. 12. s Del Padro e del Figlinol tanto

Procede il consolante a. CONTRATTARE per maneggiare, L. 31.

atr. 42. « Madre dell' alto rege augeloro, Ben conoscevi che non eri degna

Di contrattare si fatto tesore s. CONVENIENTE sost, La Cr. ha un sol es. L. 45 atr. 2.

a La mente che si posa In cotal conveniente ».

CORRERE ALLA SFRENATA, L. 36, stro-« Che corre alla afrenata ».

CORRIRE per correre, L. 4, str. 40. « Senza vergogna ciascuu vuol corrire ». Str. 49.

« Alla confession tosto corrite «. CORTEZZA per corteccia. L. 80. str. 7. » Lassa 'I merollo e prende la cortezza ». DARE A TUTTAVIA, L. 46, str. 53. » La grazia «i l'ho data a inttavia ». DAR FIGURA, L. 47, str. 400.

« Lo 'ntelletto creato Non ne puè dar figura «.

DELITTA le delitta, L. 52, str. 6. » Per le prime delitta Cradelmente afflitta ».

DILETTATRICE. La Cr. non ha es. del bnou secolo, L. 49, str. 4. « Ave degli angioli dilettatrice ».

DISCORDARSI per iscordarsi, L. 33. str. 38. . In te la mic memoria si è fermata, Per te del qual tanto si discordava s. DISPENSO. En registrato dal Cesari con un sol esempio. Eccone uu altro. L. 23. atr. 29.

« Fatto sia el tuo dispenso, O somme sustanzia ».

DOLIA per doglia. L. 45. atr. 44.

» Solo a lui convenue
Per fi nostri peccati
Patir tanta dolia «.
DOMINAZIONI in plur, di genere mascolino. L. 25, str. 0.

a Sopra ai dominazioni s.

ENNE ESSE s në esse në enne. L. 48,
str. 5.

« La via ritta regale È nè esse nè enne «. Noi abbianto in proverbio non dà nè in case nè in enne per dire di uno che

non sa risolversi. ESPLICERE. L. 36. str. 444.

« , , . . . chi più ne dice Con lingna men n'esplice ». ESSER DI PICCOLO AFFARE. L. 36.

str. 452.

Le varietadi delle creature
Che son nel mondo di piccol affare «.

ERRA. L. 5. str. 48.

» Fra lei e te nulla ei sia più erra ».

ESISTENTE sost, L. 60, str. 48,...

« O esistente in te nna sustanzia «.
ESSERE IN NOTIZIA. L. 36, str. 448,

« L' nna è turba, l' altra è in notizia «. ESSERE IN PIACENZA. L. 45, str. 47. » Si come gli è in piacenzia «. ESTRAMETTERE mandar fnori. L. 56.

str. 161. « Estramettendo la sna volontado Nel sol voler di Dio si diletti ».

FALSAMINE. L. 47. str. 85.

« Dove si sa el vero,
Dov' à privo 'I falsamine ».

L. 60. str. 88.

Lassà trovar non vi si può falsamine s.
FAR CONTRADETTA. L. 46. str. 54.

« Cho non le vnol, nè può far contradetta «.
FARE INCHINA. L. 56. str. 476.

« Alla qual fanno inchina Gli angioli ec. ». FAR RESTA. L. 45. str. 40. « Ama Jesu, e gih ma' non far resta s. FARE SODISPAZIONE. L. 4. str. 5. « Umilementa fa' sodisfaziona «. FATIGATA o AFFATIGATA sost. L. 72.

str. 4.

» Perderatti la fatica
D' ogni tua fatigata ».

FECONDOSO add. L. 34. str. 37.

» O pura virgo santa fecondosa,
Che ci hai donato oggi si dolce frutto «.

FINA a SENZA FINA per fine e senza fine. L. 27. str. 5.

a Ringrazian te, altissima Regina, Laudan te senza fina a.
L. 46. str. 2.

s A te per te gloria senza fina ». FORMATORE verbale, non ha es. del huon secolo, L. 86. str. 5.

Si no fu formatore
 Quell'amatore in quanto uom perfetto «.

Quell'amatore in quanto uom perfotto «. FRULLO, NON VALERE UN FRULLO. L. 47, str. 404.

L. 17. str. 101.

« Tno dir non vale na frallo ».

Odesi tattavia in bocca del popolo « non me ne importa un frullo, cioè niente.

me ne importa un frullo, cioè niente. FUOR DI MISURA. La Cr. registrò soltanto Fuormisura. L. 32, str. 14. a Amal fuor di misura a. GAUDEATO add. da GAUDEARE. L. 45.

str. 43.

\* Ama Gesh dal qual se' gaudenta ».

L. 50. str. 4. « Dal qual P son sì gandenta «.

GAUDENTA fom. di gaudente. L. 36. strefa 169.

Alla man destra ec. «. GAUDIOSAMENTE, L. 46, str. 26. s La qual cantando gaudiosamente ec. «. GIOCONDANTE, L. 28, str. 5.

Degli angioli regina
 Vedondo 'l tno bel viso
 Sempre e' son giocondanti ec. «.

GERMINO. L. 47. str. 400.

« O ignorante germino
Che appens suggi il latte ec. «.

GIOMETRICA per giometria. L. 47. str. 99.

• Tu non sai giometrica ».
GIUBILEO per giobilho. L. 60. str. 27.

« Lassú nol glorioso giubileo (cioè in cielo) ».
GIUOCARE ALLE BRACCIA. La Cr. non

ha es. di Poesia. L. 64, str. 1.

E vuol eon meco ginocare alle hraccia ».
GLORIFICANTE add. per glorioso, L. 88
str. 40.

Eternslmento faeci eo' tuo' sauti
 In gloria per te gloriscanti e.
GODOVIGLIA sost. L. 60. str. 45.
 Laudare Dio con somma godoviglia e.
L. 61. str. 42.

« Ed invocate il suo nome santo Con allegrezza o con gran godoviglia «. GRAVA per grave. L. 33. str. 48. « Per la mic colpa cha tant'era grava «.
GRAVAMINE sost. L. 60. str. 88.
« . . . . . . . leggiero

Sarà senz'aver unllo gravamine ».
GRAVORE sost, L. 76. str. 3.

« El cerpe sventurato

Anco le dà gravere s.
GRIDANE DI TESTA. L. 39. str. 43.
s Di lui diventa pazze

Gridande vh di testa «.

IMPEDICATO add. La Cr. nen ha es. di
pocsia del bnon secele. L. 72, str. 7.

e Gnarda che dalla sua froda Tn nen sie impedicata a. INCECHITO add. L. 36. str. 451. e De'sne'nemiei incechita di cnore a. INCESSANTE add. La Cr. nen ba es. di pecsia del buon secolo. L. 85. str. 45.

Lauderal sempre cen boci incessanti «.
 INCHINA per inchine. L. 28. str. 5.
 « Tatti ti fanne inchina «.

INCOGNITO sost, L. 47, str. 43.

« E tutta insieme sia

Nell'incognito sano s.

La Cr. nen ba es.

1NCOMMUTANTE add, L. 47. str. 38.

« Tu solo (cioè Dio) incommatante
Se' di tutti l'essenzia «.

INNAMORANTE add. La Cr. nen ha es. del buen secole. L. 31, str. 42. « La conferti e cenduca

Alle innamerante duca ec. s IN SECULORO. L. 88. str. 5. s Degli Apostoli el glerieso coro Ti lande (sie) e landerà in seculoro s. INTORBIDITO add. La Cr. non dh es.

str. 4.

« L'anima mia è molto intorbidita «.

INVENITRICE verbale fem. L. 49. str. 2.

Invenitrice di chi è perdato «.
 INVISIBILE sost, La Cr nen dà es. L. 47.
 L. 63, str. 52. \*

a Dope che lo 'nvisibile Per te merir si degna «. INVISO per nen visto, L. 47. str. 54.

« O invisa bellezza O gaudio non sapnto «. In senso figurato dicesi tuttavia in bocea

del popolo persona invista per uni vista. INUSANZA sost. L. 47. str. 449. a O inusanza del tne ben gustare a. IVE forse per ivi. L. 88. str. 47.

IVE forse per ivi. L. 88. str. 47. s lve più che sel rilucen ler veste ». LACCIA plar. L. 47. str. 48. s. . . seiolta esser vuel dalle laccia ». L. 50. str. 7.

. . . per lo gran fervore
Di veder rette le laccia a.

LAMENTARE D' INNAMORATO LAMENTO, L. 85, str. 6.

L'amer mi fa lamentare
D'innamorato lamento a.
LEGATO sost. L. 66. str. 40.

\* . . . . . . pregberance

Che tu la scielga da tutti legati «.

Che tu la scielga da tutti legati «.

In questo senso mi pere che menchi alla Cr.

LETROSO per ritroso, se non forte per rieltoto, nel qual seaso odesi tuttavia in bocca del nostro popolo ledro per Insinga o incitamento, onde dare il ledro a nne, cioè farle imbaldanzire nel male, dandogline lode in vece di bissimo. L. 24. str. 21.

Privato della velentà letrose
 Per la 'nfinita gieja vengo meno s.
 LUCIDOSO add. L. 22, atr. 43.

e Di candor lucidoso Rilace la sno veste «.

L. 50. ntr. 6.

Besidero . . . . . .

E la tue faccia vedere
Sopra egn'altra Incidosa «.

MALIGNATORE verbale. L. 36. str. 49.

Prego ebe mi difendi
 Del monde, carne e del melignatore «.
 MALINE in plur. L. 4. str. 7.

E nen v'incresce fer penitenza
 Delle vestre meline «.
MALOPERATA sest. L. 72. str. 50.

s Domando . . . . .

D'egni mia malepereta ».

MALOPERATO sost. L. 60. str. 45.

« E la mia volentà tento traverea

Per lo infinito mio maloperato «.

MAMOLELLO diminutivo di mammolo.
L. 45. str. 9.

% O delce memelelle ec. « MANDARE DA CESSO cioè lentane. L. 46. str. 28.

str. 28. « E sne' nemici manderò da cesso «. MASSO per forte, L. 43. «tr. 8.

a Di te venga 'marezza Per potere star massa «. MEDAGLIA, NON VALERE UNA MEDA-GLIA. L. 47. str. 97.

s Ciò ch'i'he detto a dice Non valo una medaglia s.

MENTRUNOUE per mentre mai o per quanto. L. 88. str. 45.

« Ciascun v'è pien di gloria divina, Uniti tutti col divin volcre, Mentrunque Dio è, Dio hanno a godere « .

MESSAGGETTO, L. 16, str. 32 « Mandagli me cho son huan messaggetto s. MESTANZA per mescolsuza da mestare, o come tuttavia dicesi mestura dal popolo.

L. 48. str. 7.

a Il qual creasti alla tuo simiglianza L'anime nostra senz'eltra mestenza .. METTER SOSPIRI, L. 16, str. 21. . Per intie quelle cho a pargar son messe, O che sarsono molti sospir mette «.

MICAELLO cioè Michelo, L. 34, str 21. « Della jerarchia terza Micaello s.

MILIZIARE per militare, L. 28, str. 6. s . . . . la chiesa santa Cho nel monde milizia a

MINORMENTE avverh. La Cr. nen ha es. di poesis. L. 56. str. 152,

\* E minormente dell'anime pure s. MIROLLE plnr. di mirolla La Cr non dà che un es in senso figurate. L. 46. atr. 1. « Le mirollo gli mostra del cuor mio ». MISERATORE, Verbale, L. 34, str. 25, s Filius Patris sol miseratore s. MICHILANZA, L. 53. str. 40.

s Fecel entender la suo nichilanza » NICHILLE, L. 36, str. 3.

« Cognescendo te issa Esser nichillo ec. u AUTRITORE in senso proprio la Cr. non ha es, L. 29, str. 21,

s Ti volse per nutrice Del tutto ol nutritore s. ODORIFICARE, L. 47. str. 403.

« O infinito odore Che tanto m'odorifichi s. OGNICLEMENTE add. L. 7. str. 7.

s Il quale è ogniclemento s. OGNICLEMENZA sost, L. 46, str. 5. s Eternalmente con ogniclemenza s. OGNISAPIENZA sost. L. 46, str. 3. « Ognisapienza è in te, amore ».

L. 20. str. 5. « Tn ognisapienzia s (cioè Dio). OMBRANZA sost. Il codice doll'I ffizio del-

la B. V.legge oblanza, da oblazione, L.68, str. 33.

s El sacrificio e ogni sne ombranza «. OSTENDERE, L. 30, str. 8, « Cristo Jesu diletto ec.

Le tna virtà ostende All'anima capace. »

L. 36, str. 160. « La verità superna ec.

Ostendele la gloria s. La Cr. registrò ostensore che n'e il verbale. Ostendere è con un sol es, nel Diz, di Verona.

OSTENSO add. L. 36. str. 64.

« Di questo smore e bontà di Dio Infinita in cielo e in terra estensa s.

PAGATA per pagamento. L. 45. str. 7. « Ama Jesu senza volor pagata s. PANDO per annunzio, se pure non avesse

da leggersi bando, L. 37, str. 42, s La salute profonda Che ndi esplicare

All'angolico panda ce. s PERDONAGIONE sost, L. 57, str. 43.

s A chi m'avesse fallato Vera perdonagiono «.

PEZZO per moneta, como oggi dicesi pezzo da 20 da 40 franchi cc. L. 56, str. 108,

a Tu sì hai sceambisto Quel sommo pezze per si vil derrata «. PIANGER DI TESTA, L. 33, str. 13.

s Pentuta son piangendone di testa «. PIGHERTA' sost, La Cr. non da es, di poesia, L. 46. str. 14.

 L'anima mia in pighertà dormita s. PINGUO per pingue. L. 68, str 55, . . . . . . cl vitelln

Pinguo e grasso sopra 'I tao altare a, POCCE per poppe. La Cr. non ha es. L. 29,

str. 22. · Benedette lo pocce, Benedetto quel latto ec. a

PODESTATI in plur. di gen. mascolino. L. 25. str. 6.

s E sopra i podestati «. PORTI le porti in plur, L. 43, str. 6, · Per aprirei le porti

Prima ti rinchiudesti ec. » I Lucchesi in fatti fra gli altri dicono in singolare la porte oude le purti. -PRESSIMANO add, L. 49, str. 1.

 Ave, la qual se'a Die pressimana » PRESTINA. Forse pristina. L. 32. str. 45.s Risoscitat' è 'I morto

Alla vita prestina

Con suime divine ».
PRINCIPO per principe, L. 47. str. 9.
« . . . . . Reffeollo

Principo de'tre ordini secondi ».

PROLE masc. L. 59. str. 55.

« Eternalmente quel tno dolce prole ».

PROPINQUO avv. L. 23. str. 2. a Dolcissimo giocondoso

Da lungi e propinquo a. PROSETTO forse diminutivo di prò. L. 32. str. 14.

Amal fuor di misara
 Seuz' alcun suo prosetto »,

PROVENDA in sing, non he es. nella Cr. L. 58, str. 9.

 Come 'l cor mio sostion che non si fenda Avendo ricevuto tal provanda s.
 PUELLA, L. 25. str. 5.

« Fuor d'ogni colpa fu quella puella ». (cioè Maria V.)

PURABELLO dim. di puro. L. 91. str. 42. a El santo corpo, vergin, purarello a. QUALIFICATO con uno, per divenuto simile a lui, a sia fatto quale egli è. L. 36. str. 108.

. Anima indomoniata .

Qualificate col too tentatore s.\*

RAITIRE, L. 44. str. 7.

Dentro mi fiere e fammi si raitire,
Che mi cossomo come a fuoco cera s.

REMPIRE per riempire, L. 9. str. 51. « Che t' ha rempita di tutto dolzore ». L. 28. str. 45.

La somme Ince pura
Ti rompi di aplendore ».

RICUSO sost, L. 53. st. 8.

« L'unima soggiace
Sotto sua volontà senza ricuse ».

RIFEUTO, forse rifatto o reficiato. L. 43, str. 47.

« Ama, Gesù dal qual tu se'rifetta ».

a Ama, tresa del quel ta se riietta s RINFORZIRE. L. 22. str. 11. s Da loi è ubersta Tanto che riuforzisce s.

RIPOSATA sost, La Cr. non ha es, di poesin del bnou secolo, L. 73, str. 2.

« La mia guodagnata

" Si è anta lo 'aferno

A farci riposata s. . . . RIPOSATORE verbal masc. L. 84. str. 7. a Tosto sia la partita,

Se ti piace,

O vivo Dio veruce,

A riposarmi in to riposatore s. La Cr. adduce questo stesso unico esem-

pio, attribueudolo a Fr. Jacopone da Todi, senza per oltro citar d'onde totto. Pare dunquo che dobba restituirsi al nostro Bisarco; nò dicasi che toglicaselo a Fr. Jacopone, mentre no suoi cantiei a stampa non leggesi alcano che comisei come questa Laude del Bisaco

« L'anima mia di te setisce, amore ec. ». RISCATTO per riscattato, L. 56, str. 402.

s Tu non sarai riscutta s. SBRADATO add. L. 24. str. 44. a S'i'so' forte, si m'abbatte;

S'i'so' giusto mi condunos ec. S'ogni virtù m'accompagna Tutto quaoto m'ha sbradato s.

SCERRITO add, L. 42, str. 4, a Credo che sie 'mpazzato

> Che vai così smarrito: Come se' si scerrito,

Che vai gristando con sì alta boce s. SCIOGLITRICE verbalo fem. La Cr. non ha es. del buon secolo. L. 24. str. 10.

Disciogliemi beata scioglitrice s.
 SCOLTARE. La Cr. be un sol es. L. 69.
 str. 48.
 s Intende e scolte, o donna ec. s.

La definiz, di scotta sost, che dà la Crosca uon comprendo la scotta cioè quello cho tuttavia dicesi la visita che il vescovu fa a nu convento di monache scottandole

nne per volta. SCONTRANZA sost. L. 21. str. 10.

Quella terza mi par fele
 Quando con esso ho scontranza ».
 SCURATO sost. L. 52, str. 23.

L'affetto si nasconde
Dentro nello scureto s.

SED per se in concerso di vocale. È no tato nella Cr. con alenni esempi. Ponismò anche questo per dimestrarne l'asso di allora più generale. L. 76. str. 47. « O madonno divina,

Sed i' non fusse zintato Far, no pennar potrei s. SEMITE plur. Iem. di semita. La Cr. non dà es. L. 64. str. 47.

Illuoisundo le semite mie ».
 SENTITO sost. L. 39. str. 9.
 Chi tal colpo non sente

Non sa quel che mi dico

community to

Paura già non sente Per lo santo sentito s. SENZA FINITA, L, 84. str. 7. a Oh senza mai finita a (cioè Die). SENZA PROCACCIA senza corcare, L. 64. · La tua elemenzia il sa senza procaccia «.

SENZA RICUSO vedi ricuse. SENZA RISTANZA, L. 46, str. 42. « A lauder sempre te senza ristanza «. L. 86. atr. 23

« Gloria senza ristanza Da tutta gente ec. ». SFUNARE, L. 21, str. 18,

« Non mi voglio legare, Peicho grazia m' la sfunato a. SOBLIMA per sublime, L, 29, str., 50, s Veggieti nell'altara

Sopr'ogn'altra soblima a. SOMO per soma. L. 7. str. 12. « Sopra se el greve somo

Portò per me sconoscente a. SPATASSA sest, L. 72, str. 22. « Grande riceve spatassa

Chi segue chi non s'abassa a SPATASSATO add. vedenano ĝiù il batassare. L. 72, str. 21,

· Guarda misere dolonte Che nen sie spatasseta s'. SOPRABENEDETTO, L. 21. str. 15.

« O gloriosa soprabenedetta «. SOPRACELESTIALE sest. L. 64. str. 49. « Contemplando.'I sopracolestiale ». SOPRACORTESE, L. 59, str. 66.

a Fra l'altro donne, u sopracortese, lo ti prego ec. s.

SOPRAECCEDERE, L. 56, str. 79, · La sus potonzia e la sua bontade Che sopraceoede ogni intelligenza s. SOPRAESALTATO add. La Cr. non he es.

del buon secole, L. 30, str. 42, « La divina natora T' lia sopraesaltata, O madonna ec. ».

L. 60, str. 10. « Per grazis prego te sopraesultata «. SOPRAGLORIOSO add. L. 27. str. 7. « Degli apostoli 'l glerioso coro,

O sopragleriosa, Laude ti renderà in sceuloro a. SOPRAPERFETTO add. L. 28. str. 12,

« O virgo unilissima.

Che fu supraperfetta « SOPRARILUCENTE add, L. 61, str. 9.

e O gloriosa soprarilucente ec. ». SOPRARILUCERE, L. 86, str. 4. · . . . . l'anima divina

Soprariluce colla carne lina «. SOPRASSOMMO add. L. 17. str. 68. « Tu sc' salita al supressommo amare ». SOPRAVERACE add, L, 56. str. 159.

« L'amor dolcissimo sopraverace «, SOSPIRA per sospire sospiri, L. 64. str. 20. « A te clamavi con grande sospira «. SOTTA per sotto L. 19, str. 12.

a . . . . hai fatta libera L' suima mis d'orni amor di sotta a.

STACOLO per stanza o estello, L. 47. str. 91.

s E per grazia staremo Nel glorioso stacole ». L. 60, str. 101.

« Per merito di Criste perverrauno Nel glorioso e beate stacolo s. STAEA per stava. Nol trovai notate neppure dal Mastrofini. L, 37, str. 3.

a La donzella staca Nella camera ebiusa a. STAENTE per stante, L. 60, str. 80, e Apima mia nel corpo staente s.

STABE A CONTENZIONE, L. 52, str. 25. « Non fa risponsione, Se stesse a contenzione

Perderebbe ec. o. STAR MASSO per regger forto. L. 43. str. 8 · Di te vengs 'marezza

Per potere star massa «. STERMINO per cosa senza termine. L. 17. str. 100

s Termini to le stermino s. STOLTEGGIARE, L. 60, str. 97. « Ma per coler che vanne stolteggiando ». STRACCIA per stracci in plur. L. 64. str. 6. « Di me se ne farebbe molte straccia », STRAFELATO add, La Cr. non ha es, del

bnon sceole, L. 45, str. 24, « Ama Gesú dira la strafolata ». (ciec Tanima).

STRIDER DI TESTA, L. 55, str. 4. « Come rabbioso paio diventato,

Stridendo vo' di testa «. TARTAGLIA verb. e FAR TARTAGLIA. L. 47. str. 97.

· Son facende tartaglia, El mio lodar si è sommo biasimare «. TATTARE per testare o toccare da tatto. L. 16. str. 16.

« Per la divina grazia che mi tatta ». TENER D' ERRORE, L. 36, str. 148. « L'una è in virtu, l'altra tieu d'errore «. TESTE per testimono, L. 87. str. 11.

« La scritturo n'è teste, La qual non poò fallare «.

TRASANETTA dim. di TRASANNA. L. 31. str. 5.

· Posandosi l'altissima donzella In quella trasanetta poverella ».

eioè nella stalla di Bettelemme. TRASANNA per capacos o togorio. L. 31. str. 57.

s In Belleem si è la sua stanza

Nella trasonna ch'ò poco di fuore a. s Trasanna, trasanetta per capan-« na: sembra (così seriveami si 42 Luglio a il Chiarissimo Professor Parenti colle a parolo del ano concittadino D. Celea stino Cavedoni) derivare dol verbo proe venzalo Trasanar, partie. Trasanat,

« corrispondente al nostro Trasandato, . Trasandata. Anzi Trasanato, Tra-· sannato puossi dire aoche del prisco « Italiano a detto del Castelvetro (V. Mu-

e ratori, dissert. 33 Raynouard; Lexi-« que Romau, T. 41. pag. 76-79.) « a La voce Trasanata, Trasannata,

« presa in significato di trascurata trop-« po bene indics un tugurio o capanna, e conforme a quella parola del Profea ta: Et derelinguetur filia Sion . . .

« sieut tugurium in eucumerario. «. » Il tugurio donque per sua natura « implica l'idea di cosa trasandata; e « quindi si potè dire (capanna, casi-

a pola) Trasandata, Trasannata, e per a accorcismento Trasanna o Trasana. s Il Raynopard non reca che il solo e esempio di Trasannat, in senso di

a trarecebio (pag. 76), e lo deriva da TREMOLENTE add, L. 56, su

a Factus sum tremolente a.

TRIONFANTEMENTE avverbio. L. 74.

« Dopo la morte trionfontemente Nella auperus città gloriosa Tu'auima fu portota a. TRONA fem. di Trono, L. 55, str. 7.

« Per la divina luce cherubina. Trona diventa fuor d'ogni sentore a.

TURPIDO per turpe, L, 47, str. 54, « O torpido peccato «. UBERATO per attattato, L. 22, str. 41.

« A quel che l' ha creata

L'auims s'unisce, Da lui è oberata s.

L. 45. str. 44. « Ama Gesà dal qual se' oberata « UNIBILE. La Cr. non dà es. di poessa, nè del huon secolo L. 68. atr. 28.

« El socrificio ebo ei fa unibili A te Dio nostro, è contrizione «,

UNQUA, per devunque. L. 21. str. 2. « Unqua sguardando mi acetta ». Str. 19.

« Mostrar voglio mie pazzia

Unqua sarò arrivato «. VENIENTE add. per futuro, L. 88. str. 9. « Credo eho ta nei di vonienti

Verrai ec. c. VENIRE A DICHINO L. 89. str. 6.

s Perchè le tuo bellezza Non venisse s dichino «. VENIR DI LASSU per venir lassu. L. 24.

str. 28. a Desia di lassare il corpo fello L'anima mis per venir di Isssu «.

VERIFICO add. L. 68, atr. 20. « Conserva me . . . . . . Nel principale spirito verifico s.

VIVISCO, L. 86, atr. 10. a D' amor vivisco quaudo 'l benedetto

Sento con gioia tanta cc. s. VOLUME per avvolgimento di corde, uon ha es. nella Cr. L. 56, str. 6.

s Legami con volumi Si ch' i' non sie spodato s.

29-

----5630744

### ERRORI SCOPERTI NEL CORSO DELLA STAMPA

L. 21. str. 11. v. 2 e 3. Leggi - S' i' so' giusto — S' i' so' ec.
L. 73. str. 5. v. 7. Leggi - Ed ogni pravitate -.

Pubblicato questo giorno 12 gennaio 1852 ed è di pagine 200.

EDIZIONE DI TRECENTOTRENTOTTO ESEMPLARI PROGRESSIVAMENTE NUMERATI, OLTRE UNO SINCOLARE IN PERGAMENA; DEI QUALL, III. IN CARTA INGLESE, V. IN CARTA BIANCA PAPALE CON COLLA, V. IN CARTA TARBANCA PAPALE SENZA COLLA, V. IN CARTA PAPALE ZZURRA.

ESEMPLARE DI N.º 52.

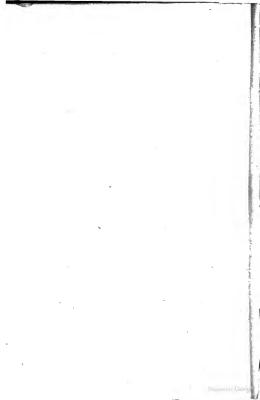



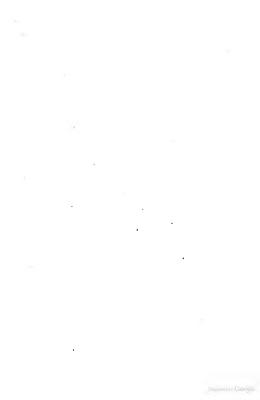

CARTOLERIA

CARTOLERIA

ALLINARI

BIO 27 8818 0. 3





